



DELLE

# POESIE

DEL MARCHESE

## FRANCESCOMAR

SANTINEL

Conte della Metola, Marchele di S. Sebaltiano, Cameriero della Chiaue d'Oro, e Configliere Aulico Imperiale de Di Sua Maestà Cesarea

PRIMA PART

Dinisa in Sonetti, Heroichi, Amoro

CONSACRATA
ALLA SACRA CESAREA MAESTA
DE LLA

IMPERADRICE LEONORA.







ALLA SACRA CESAREA MAESTA'

DELLA

## IMPERAD

ELEONOR

Francesco Maria Santinelli .

O confacro al gloriofissimo Nome di V.Maestà questi mieiComponime-

ti, e mi confido di dargli in questa guisa Realmente alla luce. Davn solo sguardo della Maestà Vostra possono riceuere quello splendore, che non hà potuto dar loro il mio Ingegno, & io, che frà le Doti immortali, che adornano V.

ROMA

Maestà, ammiro eminentemente congionta la Generosità, & il Compatimento, concepisco certa speranza. della lor Vita, e senza timore alcunogli lascio agl'incontri del Mondo; del quale hauendo la Maestà Vostra più vasto l'Animo, m'assicura, che da-rà luogo di gratioso Gradimento a questo mio Tributo, se non come vscito dalla mia penna, c'hà debil volo, almeno, come consacratole dal mio cuore, ch'è tutta Diuotione.





## STAMPATORE

# 🗘 A gl'Ingegni Pellegrini.



Or eccopure, che col far alla fine geme'il mio Torchio nell'impreffione da quefe firitossifi ne Rime dell'Eccellentissimo Signor Mirchese Santinelli, tolgo da gemere l'impatienza di molti, che m'hanno importunato più volte per

laristampa di ese.

Riftampala chiamai, attefoche si videro andur' impresse, ma come baleni, che strictavo, e spaviscono ad un tratto; poiche non cou toth uscirono alla luce del Mondo, chevennero assorbire da lam-

pi della Gloria.

Furono tante bell'Iridi, che formando li Archi trionfali al Merito dell'Autore, con la loro varia vaghezza, innamorano le pupillo più argaste, e gli Arghi più intelligeuti, non folo a coute mplarle, ma ancor a rapirle. Difiaruero perciò, involate d'amolti saggi Mercuri, de quali è proprio, per fat. le prede, l'andar adosso a gli Apolli.

Gran parte di esse ha perezzinato, anche manuferitta, per le manipiù nobili, e sotto i più ingegnosi ristessi. Con fessimo gorgoglio zanpillarono agli agli orecchi più degni, e più purgati, come fcatarite dalla vena più limpida, e più canora dell' Aganippe, che perciò si ferono sentir nelle Corti più storide, e nelle Accademie più storite.

Acque non hà l'Hippocrene più dolci, ne più chrifialline di queste, che per effere così pretiofe, corrono, come diamanti flemprati, e come la piena del Patolo, con Alueo d'oro fenza limaccio, o sterpo, finza schiuma, o cascata. Le hò perciò ristrette co mici piombi, accioche non vadano più sparse, sperse, disunite dal caso, & allordate dalla vonalità de-

Copifi,

Ho preteso dunque di formar'un fonte, per dissertar tutti quelli, ch'acdono all'Estro del furor poetico. Quì potrà bere l'Innamorato il refrigerio defuoi ardori: Qui potrà il Poeta attinger la candicaza del verseggiare: Quì potrà il Morale abbeueras le voglie della persettione; E quì anchè il Misico trouerà per la sua dinota arsura qualche canale.

Chi hà ingegno pellegrino, & in confeguenza affetato, si fermi quì, che potrà satiar la sua brama affannosa. Vn solo di questi Sorsi basta per istillare

nel genio la più armoniofa Poesia.

Bisoqua cominciar a leggere per non sinir mai di lessare la metrica soauità di questi humori temprati, le cui acque , come quelle del Coaspe , sono beuan-

da appunto da Regi , e da Grandi .

Riconoscono il lor maggior lum: questi Componimenti da un'alta Cagione, di cui sono bellissimi effetti. Non hà il Parnaso una Clio così spiritosa, come quella, che gli hà ispirati. L'Amor insegnala Musica, e perciò non u'hd consonanze, che meglio di quesse udanno attono.

Questo fatidico Apollo hà saputo così fedelmente traccian le vestigia della sea nobilissima Dafai che s'è gbirlandato il capo degli allori più fulgidi e succi dell'Eurota. Il suo (ancorche pieno di fu-

ghe

ghe, di passaggi, e di sospiri) è stato sempre Onaio sermo, benche senza nota. Quì dunque va ragistrato: e sò, ch' il piacimento d'intenderlo surà
equale alll'eminenza del suggetto, e sall'eccliunza
del Canto: il quale, se si considera l'equalità, e
tenore: se l'oggetto, è sorrano: ma non mai basso,
per la souranità de pensseri, e de versi, e non mai
falsetto, per la costanza della sede, e dell'animo.

Hopoi preteso di obbligar'i Curiosi, non solo nel sodissare alle loro seruenti richieste colla stampa di queste Rime, tanto accresciute, ma ancova colla Compossione Dramatica dell'Armida, che ad esse bò saggiunta, la cui venustà son certo, che sia per

dilettar'i gusti più dilicati.

L'Autore non hebbe maiper intento di far'in esta un Drama Regolare, secondo il rigor de precetti, quando si pose adidear queste Sceneche Rappresentationi, le quasil egli produsse per intramezi d'un'-Opera, che si rectio ad ungran Personaggio, e non come un'Opera intera. É unita: E benche si harriapotuto prendere la licenza di tanti altri, che non hauendo mai uedute, o mai saputo praticar le leggi, prescritte dalla Poetica d'Aristotele, si pongono agols lanciato a drainoggiare, inscriuendo alle loro tonde schicherature il rovondo titolo di Drama, l'Autorperò, che sabene, come il Drama habita da essere, non uuole, nè presende, che questo il sia.

La mia fuegliata accuratezza di piacer agl' brgegni Pellegrini qui non si ferma. Sono in procinto d'indora ranche la mia Stampa con l'Odi fastosiffime di questo famoso Caualiere, il quale hà fatto perspicacemente conoscere di sapere impugnar così bene la penna; come la spada; eche perciò egli sia in vtroque Cxsar.

Io prémetto in oltre, e spero di liberar presto la mia Fede, molte Compositioni dell' Autore in agnigenere di belle Lettere, vagbissime, e spiritose tanto in verso quanto in prosa, sotro il Tirolo generale di Reuissomi Accademiche, le quali anderanno crescendo inpiù Volumi, per esprimelausta la penna di questo cieno, che vola con l'ali d'Aquila, e non cassa di scilcuarsi alla sfera Solare degl'ingegni più ccce! si.

Non sollectio per vicimo, cen l'istanza il gradimento di chi hauerà letto, perche sò di hauerio mericato con questa gloriosa fatica; essendo sicuro, che chi volterà questi sogli mi disarà la fortuna, ch'iopossa, come ho promesso, & anderò in appres-

so attendendo, maggiormente arricchirlo.

Solo dirò per sodisfattione dell' Autore, che alcuni di questi Sonetti sono stati impressi altra voltazsotto nome altrui, e che in questi Hermetici egli non vi ha di suo, che la nuda spiegatione, confessimo in quess' arte di esse assatato ignaro, e di credere, che in quesso mare della scienza Chimica si pesca Theseri, e si prende sol Granchi.

## PROTESTA

# DELL'AVTORE

E parole Fato, Destino, Idolo, Altare, Sacrificio, Deità, Dea, Diuina, Paradiso, Divinità, Nume, Inferno, Idolatrare, Beare, Beata, adorare, facrificare, e tutte le altre, se pur altre ve n'hà consimili, delle quali per vezzo vanno innestate queste Poesie, come tante altre Greche, Latine, & Italiane, sono delirij della Musa ingegnosi, ma più innocenti; e forme di dire poetiche, e non reali. Io catai sulla Cethera di quel Par naso, che tutto è fauole; ma

credo coll'intelletto temprato da quella Fede, che tutta è verità. Così protesto di hauer imitate le maniere delle Liriche espressioni per abbellimeto del verso, e non per desormità della mente, la quale sarà sempre fedelissima, e suggetta alla Cattolica Religione, di cui viuo, e viuerò seuerissimo osseruatore, e professor tenacissimo; pronto a suenar per difesa di essa non sol l'ingegno, mail petto ancora, mentre la confesso, & adoro, come la sola, santa, e verace.

## RIME HEROICHE

ALLA SACRA CESAREA MAESTA Della

Imperadrice LEONORA

PROEMIO.

Osplendor già del Mincio, ed hor de l'Istro Gloria immortal, Gran LEONORA, vdite. Muse che fate? harmonico Ministro Vi presento al suo piè, Mase venite.

Voi Saggia AVGVSTA, voi, che del Chaistro A le dotte harmonie la Reggia aprite; Se mai non v'apra il Ciel Fato sinistro, Queste Delsiche Diue hoggi gradite.

Vergini abbandonate erran guardinghe Poi, che in Boschi Romiti a l'Età nostra Stampa Apollo negletto orme solinghe

Ma che? da voi raccolte, ecco fi mostra Virtù Sul Throno, e queste Dee raminghe Trouano il loro Febo a l'Ombra Vostra. Rime Herosche

Allamedefima Maesta 👶

Imperadrice LEONORA

Dedicatione.

Vesti del mio Sudor vergati Fogli Al lume ogni hor de le Lucerne Argiue, Questi Oslequi canori, Hostie votiue, LEONORA Augusta in lieta Fronte accogli

Per fottrargli al furor d'inuidi Orgogli, Gli offrono al Nome tuo l'Aonie Diue, Vengono a te da l'Eliconie Riue, A tè, che fai Filosofar ne Sogli.

Vanto non è, se in tua Virtù sper'io Illustrar queste carte a vn si Gran Lume , E in questi inchiostri auuelenar ! Oblio:

Che, se vn momento sol Regio Costume Dona Orecchio benigno al Canto mio, Il mio Canto non è senza il suo Nume.

> (\$43) (\$43) (\$43) (\$43)

Nell'Aprirsi l'Academia degl'Illustrati dalla Man stà dell'Imperadrice LEONORA dentro il suo Real Palagio.

Ve , o Muse ? Oue o Febo ? il Pindo Toko Vedouo d'harmonie più non v'hà seco Il Fiume Hippocreneo stagna si sosco , Che sembra il morto Rio del Mondo cieco .

Senza musiche fronde è'l sacro Bosco, Nè più gli Antri presaghi anima l'Eco: Opprime i Cigni obluioso tosco, Giace il Pegaso in taciturno Speco.

Oue, o Febo, oue, o Muse è il Pindo vostro ? Sotto Clima German dunque il vagheggia Per voi LEONORA Augusta il Secol nostro ?

Per voi Febo sù l'Istro hoggi passeggia, Se, Illustrate le Muse in Manto d'Ostro, Per voi fatta yn Parnaso anch'è la Reggia.



Alla Sacra Celarea Maesta

Della

#### Imperadrice LEONORA.

Vante volte, alma Augusta, io sù'l tuo merto Tento accordar l'offequiofa Cetra . Tante l'viato ardir da me fi aretra. C'hò per le Glorie tue plettro inesperto.

ce cimenta i firoi guardi vn Ciglio incerto. Mal di feruido Sole i raggi impetra, E a chi troppo vicin s'inalza a l'Etra Icaro infegna il precipitio aperto.

Ah che non può capir mai fenso humano Pregi immortali, ed io folcar non vanto Soura debile Pin l'ampio Oceano.

Soffrimi dunque Ammiratore intanto. Che fempre in celebrar Merto fourano Vn tacito Stupor val più del Canto.



Alla medefima Maeft à.

#### Della Imperadrice LEONORA.

Non perche rife al tuo Natul Fortuna Con lampo d'Oro, e diè Cotone al Crine, No perche kioltz in pretiole brine Pianle l'Aurora, e ringemmò la Cuna;

Non perche'l Sol co'fuoi Splendori aduna Sul tuo voltomortal forme Dinine; Ne perche fai di bella inuidia al fine Arder le Stelle, impallidir la Luna,

Io t'adoro, ò Gran Donna. A me non piace Di Fortuna infedel fragil Theforo, Di caduca beltà lampo fugace.

Ma perchet'adoro io? Sol'io t'adoro, Che de gli Aui maggior, non che Seguace Essi han gloria date, non tit da loro,



#### NELLE CONGIVRE D'VNGHERIA

Alla Sacra Cefarea Mastà dell'Imperadore LEOPOLDO Primo

Plen di Moftri era il Mondo all'hor , che Alcide Sù tanti Mostri infanguinò la Claua. Non pianse più l'affitta Grecia è e schiaua Non più soggiacque a violenze infide

Mache prò mai, se da Pannonia Caua Stende hor più d'vn Leon Zanne homicide; Fischian'horride Serpi, e l'Hidra stride, Antheo non cede, ed Acheloo più braua.

Che fai LEOPOLDO Inuitto? Ecco a tuoi piedi, Popolando di Belue Vngheri Chiostri, Vscir nuoni Busiri, altri Diomedi.

Armati, ch'è tua gloria a i tempi noftri Questa Hercinia risorta, que tu siedi, Che doue Hercole viue han morte i Mostri.



#### Del Marchefe Santinelli .

Alla medema Cefarea Maesta Dell'Imperadore LEOPOLDO.

> Nell'ofcira in Campagna de a Ribelli d'-Vngheria .

A Rinouar l'incenente proue
De i Superbi Tifei Pannonia Flegra
Ferue d'ira infedel, freme qual'Egra,
E s'arma a prouocar l'Austriaco Gioue.

Gela l'Istro di tema, e non sà doue Serbar frà tante fiamme vn'onda integra: Di fauille, e di sumi horrida, e negra Squassa Aletto la Face, e Incendi pioue.

Gran LEOPOLDO, hor che fà l'Aquila Augusta ? In otio ancor cò i difarmati Rostri ... : Snerua in faccia del Sol l'Ala robusta ?

Ah rompa il Volo fuo gl'indugi voftri , Di Fulmini la man vi renda onusta , E quest Vnghera Flegra hà spenti i Mostri.



Rim: Heroiche -

Essentations di non temere l'Arme Ottomana a s Popoli d'Vingheria, dissis da si grande Imperadore, come e LEO POLDO Prima.

Glas'arma il Thrace, e Popoli infiniti Fanno al vento ondeggiar Turche Bandiere; Xerfe d'Affirij, Egitij, Arabi, e Sciti Mai non armo fi numerofe Schiere.

Hor doue fpanderà raggi infieriti L'Empia Luna , à sfogar l'ire guerriere? Bella l'annonia inte, lungo i tuoi liti Vuol ne l'Istro specchiar le Corna altere.

Ma che ' Lungi stian pur vani spauenti -Ecco l'Aquila Augusta i vanni moue, Ecco a LEOPOLDO in man Fulmini ardenti

Che vuo i temer? Se di Titanie proue Fia, che i puniti Orgogli ancor rammenti , Rammenta ancor , che in tua difesa è yn Gioue.



#### Del Marchefe Santinelli .

Alla Sacra Cefarea Macstà di LEOPOLDO Primo Imperadore

Ascedi al Throno, o Gran LEOPOLDO, e Già ful fior de l'età Lauri infiniti. (conti Non più Sueco Leon forma ruggiti, Già tieni humili al pie l'altere Fronti.

Taccia la Gloria homai. Non più racconti De gli Augulti fepolti i Vanti Auiti. Miri in te folo, in bel Compendio vniti Gli Heroi più Grandi, i CESARI più centi

Premiata Virtu , Vitio depresso , Mentre racquisti i Regn', e altrui gli rendi , Ti fariano adorar, qual Gioue istesso .

Ma nei Cigni Ei maccluoffi, e tù vi splendi , Ei lasciuo ne l'Or, tù casto in Esio, Egli Europa rapì, tù la disendi.

54.3



Dalla cometa apparsa in Cermania alli 8. di Febraro del 1661, tra l'Aquila, & il Delfino si prende argomento

D'essertare Sua Maestà Cesarea, e Sua Maestà Chrisstianissima a rompere unitamente la Guerra al Turco.

Flammeggia in Ciel con portentoli Lampi Tra l'Aquila, e'l Delfin Stella Crinita, Ahi che sarà! su per gli Etherei Campi. Sempre è Nuntia di mal Cometa ignita.

Questa, che Incedij Sanguinosi addita, Non sia però, che a nostro danno auuampi. Se l'Aquilla la segue, io spero aita, Se la guida il Delsin, non temo inciampi.

A l'Armi, o Gran LEOPOLDO, o Gran LVIGI, Vi chiama in Thracia il Ciel, mentre v'aduna Ne l'Aquila, e'l Delfin co' fuoi prodigi.

Vi promette il nouo Astro alta Fortuna , Ite, oue hà Cuna il Sol, che a i gran litigi Fia la Cuna del Sol Tomba a la Luna .



Con l'occasione della stessa Cometa risplendente, come un piccolo Sale, si esporta Sua Macsta Casarea aportari Armi in Terra Santa.

Anne LEOPOLDO homai . Lungo il Gior-Serbafi a la tua Spada il facto Acquisto (dano Vanne, e fa diuentar l'Vrna di Christo Fatal Sepolcro al barbaro Ottomano .

A prefagi si belli il Ciel Germano Con Astro portentoso arder si visto. Astro di raa sebei solo prouisto. Perche l'Aquila tua nol miri inuano.

Vanne dunque, e in Soria l'Empio debella. Per eccliflàr la Luna il Ciel t'innestà Fino i raggi del Sol foura yna Stella.

Questa a quella de Magi éguat t'appresta ; ... A la Cuna d'vn Dio Scorta si quella « A la Tomba d'yn Dio Guida t'è questa ...



L'Ast

L'Autore stima più, che sialetto dall'Imperadore LEOPOLDO Il suo Poema del CARLO Quinto, che turti i Talenti

Che ritraffe Virgilio dalla Sorella d'Augusto

Dona sestertia pro singulo versu vergilio dant

Ovefte ful Tosco Pindo heroiche Carte, Vergate a i rai de le Palladie Oliue, Che traggon fin da l'Africane Riue Sù l'Istro Imperial l'Austriaco Marte,

Gradite alto LEOPOLDO. Io con bell'Arte Le Sacro al vostro Nume Hostie votine Lodo in Esse il Grand'Auo, ed e i più viue Le sue postume Glorie a voi comparte.

Se affishate yn fol guardo hoggi al mio Lauro, Non piu bramo l'Ottanie a l'Età mostra, Che non corre venal l'Epico Isauro.

Inuano Ande arricchita i premi mostra: Fiami dono, maggior d'ogni Thesauro, Che risplenda il mio Sebo a l'Ombra vostra;



### Alla Sacra Cefarea Maesta

Della

#### Imperadrice ELEONORATERESA!

Vando con Arte nuoua al Mondo espose Vn Miracol di Ciel Natura in Voi , Suelse gli ori dal Sole, e'l Crin compose , V'illustrò gli Occhi , e impouerì gli Eoi .

V'humanò sù la Fronte i Verni Artoi, E in Seggio all'hor la Maestà ripose: Sfiorà l'Aurora, e co'i bei Rissi suoi Le Gote, e'l Labro imporporò di Rose

Ma che? Fiori di guancia, Ori di Chioma Labili fregi fon, poueri Doni Preflo al Bello immortal, che i Luftri doma.

Sol Virtù, che in voi regna, a Voi mi doni, Virtù, che dienni a la CESAREA Roma Per vera Idea de le Regine a i Throni.



#### Kime Heroiche

Alla Marstà Christianissima della Regina Madre , di gloriosa

#### memoria

Per le sue bellissime mani .

PResso a tua man di Gigli, alta Regina, Son neri i Gessomin, soschi gli Albori, E più non osa aprir Conca marina De le sue Perle i lucidi thesori.

Cinthia dal latteo calle ancor s'inchina, Cedendo il pregio a gli animati Auori , E vinta di candor la neue Alpina Le candidezze fue cangia in Rossori.

Che più? bianca, com'è, la stessa Fede Atua Destra Real, per suo decoró La solita amistà Supplice chiede,

E fol Gara di Gloria hauer tra loro, Qual'hor stringi lo Scettro, in te si vede E i Gigli de la Mano, e i Gigli d'Oro.



Il Ciuditio di Gione A fauore di Madama Reale CRISTINA BORBON di gloriosa memoria.

Diffe al Tonante va di Venere bella: Padre, l'offesa mia non vuol dimora. Dunque io non sono in Cielo altro, che Stella, Ed è CHRISTINA yn Sole in sù la Dora?

Soggiunfe Giuno . Io fon tua Spofa , e Suora , E pur che prò ? Mi vuol CRISTINA Ancella . Si maestosa appar, che il Mondo ancora Non sà dir, se Giunon sia Questa, ò Quella .

Nò, nò, Pallade chiufe. E doue, e doue Vinta deuo effer mai da Sorte alcuna? CRISTINA hà più Trofei, Giustitia, o Gioue.

Gioue all'hora. E Destino, e non Fortuna. Che ammiri il Ciel con marauiglie noue Tutte voi tre gran Dee solo in quest'Vna.



Per lo miglioramento di Madama Reale medefinea da una langa Infirmità

Ebre crudel con ostinata arsura
A CHRISTINA Real Struggea la vita.
Già la bellezza sua quasi smarrita
Cedea l'yltime Sorti a la Natura.

Quando leuata in Dio l'Anima pura Chiefe a perigli fuor vitale aita Andò felice il voto. Ecco atterrita Fugge lontan da lei Morte immatura

Vanne liuida pur, torna a gli Abisfi, E Spezzata la Falce, e rotto il Telo Piangi altri giorni a un sibel Sol prefissi,

C'hor non più con le Stelle io mi querelo a Mentre negan, che lossra infauste Ecclissi Fer Congiura d'Inferno Alma di Cielo .



S'introduce la Fama a, publicare a Roma i pregi della Regina CHRISTINA di Suetia.

Commendabile per la Rinuntia del Regno più di Marco Lepido, che fecondo Taciton era Capace, ma Sprezzatore

MEssaggiera di Voi la Fama arriua Regina Inuitta a la Città de gli Ostri, Eraccontando al Tebro i pregi vostri, Fà, che di più bet Verde orni la Riua.

Narra, che in Voi doppio Splendor s'auuiua, Maestà di Natali, honor d'Inchiostri, E quel, che più s'ammira a i giorni nostri Alma eletta a regnar, del Regno Schiua.

Quì la Fama fpiegando al Ciel le piume Del rifiutato Scettro empie la Tromba Al cui fuon di fupor s'agghiaccia il Fiume

Ma quindi fciolto applaufi a Voi rimbomba Più, che al Lepido fuo, che al Voftro Lume Anche il Lepido Heroe degno è di Tomba,



Faralello delle Glorie della stessa Regina

Con quelle del Re Gustano suo Padre.

Tobile Paragone, alta Regina, Al tuo Gran Genitor fanno i tuoi pregi : Ei Fanciullo atterrò Campioni egregi, Tù distipasti Armate anche Bambina.

Ei di valor, tù di Virtù Diuina, Ei d'Allor, tù di Palma il Crin ti fregi, Ei Norma di Guerrieri , e tù de Regi, Ei Terror de Nemici, e Tu Ruuina.

Ma, s'Ei ne l'acquistar Sogli Regali Applausi pari a te darsi hà veduto, Tu nel lasciare i Regni a lui preuali.

Dunque a te la sua Gloria offra tributo, Mentre in gara d'honor non sono eguali Tutti i suoi Grandi Acquisti al tuo Rifiuto.



#### Del Marchefe Santinelli .

Alla medefima Maestà per la volontaria Rinuntia de fuoi Regni.

Vando, o Gran Donna, 2 noi Grido immortale Suono di tè, che t'inuolaui al Regno, Di vergogna arrossì l'Ostro più degno, Di tema impallidì l'Oro non frale.

Si disperò la Dignità Regale, La Maestà delusa as e di sdegno, Pianse Fortuna, e sul volubil Legno Inchiodò senza frutto il Crin satale.

Virtù fol rife , e al memorabil Spono Di tua Rinuntia vdi Cielo fecondo Il cor de l'Uniuerfo offrirti in dono

Così Regina il Corenato pondo Non puoi fuggir, che mentre fuggi il Throne Col Rifutto d' vn Regno acquifu yn Mondo.



19

### Alla Gran Città di VENETIA.

De l'Hadriaco Mar Vergine Spofa, Che pianti in Mar di Glorie Herculei Segai Del'Incendio Troian Fenice ondofa, Cheper meta a tuoi voli i Cieli affenni.

Ter pio di Libertà, Norma pietofa, Che la Clemenza a i Faraoni infegni, Gran Rifugio d'Aftrea, che in te ripofa, Throno di Regi, Epilogo di Regni.

Nau al Terror de l'Ottomano Orgoglio; Bella Innidia de gli Astri, Onta di Delo, Porto a gli Assiri, a i Temerari Scoglio.

Cathedra (i Virtù , Schola del Zelo , Certo, ò tù ferni in terra al Ciel di Soglio ; Onel tu ... Soglio è confinato il Cielo .



A Roma antica più grande, che mai sia stata

Nella

Sereniffima Republica

Di

#### VENETIA.

Oma in Hadria che fai? gli Archi defonti Quì,qui rialza a i trionfali Incarchi E in faccià a l'Om're d'emuli Monarchi Ritorna al Sol le fotterranee Fronti

Ah nò . Memorie infaulte a i fette Montí De i Cefari, e Pomper restiin quegli Archi Quì tù non apri a i Marij esuli Varchi, Nè quì più Silla i Campidogli ha pronti.

Porta intiere Prouincie vn de tuoi Legni Veneta Roma, e knza Archi vetulti Trionfano in te pure Heroi più degni

Ma Chi Grande hor ti fa più, che non fusi : Vn'armato Arfenal di cento Regni, Vn Senato ripien di mille Augusti.



# Nello stesso Soggetto

R Oma antica, oue fei? d'Archi pompofi, Lusfi d'Eternità, più non abbondi, Che ne la polue i Campidogli ascondi, E fra le tue ruuine hoggi riposi.

Sù piume fmemorate i vergognosi Secoli traggi, e ne l'Oblio gli affondi: Se già corresti a incatenarti i Mondi, Hor l'auuilito piè muouer non osi.

Manò. Più che mai Grande in Hadria regni. Là ritroui gli Efferciti vetufti, Trionfi là co i Cefari più degni.

Qual ne l'Hadria hor tù fei, Roma non fusti . Quante Naui là spalmı , hai tanti Regni , E quanti hai Senatori , hai tanti Augusti .



Alla medesima maravigliosa Città.

Miracol de l'Arte, oue Natura I Miracoli fuoi compendia al Mondo , Cui ver gloria immortal d'Altro (econdo Serue il Cielo di Tetto, il Mar di Mura.

Chiudi in te stessa tù quanto hebbe in cura Sù gli Hesperidi Regni il Drago immondo, Quanto la ricca Colco in sen secondo Di Lane d'or thesorizzò sicura,

n tè iplende Virtù, fiorifce il Zelo , In ogni tuo Giardin Thempe rinacque , In ogni Mole tua riforfe Delo

As che più dir, se lo Stupor non tacque, Che, ò di queste bell'acque è fatto il Cielo, O' che il Ciel s'è stemprato in si bell'Acque.



Per l'ingresso alla Procuratia di San Marco dell'-Eccellentissimo Signor Giorgio Morosini Kanalier, Procuratore, vitornato dalla Carica di Proueditor Generale di Dalmatia, e d'Albania.

H'io del Gran Maurocen, che al fen robufto Cinge la Genial Porpora Auita, Hoggi su penna humil l'heroica vita Porti dal freddo Polo al Cerchio adusto?

Non vuol Plettri volgari vn Merto Augusto, Ch'è Spauento del Mauro, onta a lo Scita, E non può stringer mai Mus stupita Vn'immenso di Glorie in foglio angusto.

Ah con muto supor lodar sol puossi Heroe, ch'oue oprò l'Armi, vn'Arco s'erse, Ch'oue sermò le piante, vn Lauro alzossi.

Ei Terror di Bifanthio il Mar coperfe Di Piratiche Stragi, e alfin mostrosfi Il Temistocle d'Hadria al Thracio Xei se,



## All'Eccellentissimo Signore Leonardo Dolfin -

#### Mell'Entrata

### Alla Procuratia di S. Marco !

'Ostro, che in voi si luminoso ammiro, E che tanto splendor dissonde intorno, Ostro non è d'ambitiosa Tiro, Benche a i Lampi di lui s'inostri il giorno.

nza Sidonia Grana, ò Subio Affiro, Che render fuole vn Regal fafto adorno, Si tinfero le Lune, e poi s'ordiro Sul più bel de l'Honore alto Soggiorno.

uindi la Gloria Auita al fianco Vostro Con l'aureo Crin de la natia Fortuna Tesseo splendidamente il Manto d'Ostro l'

stro, in cui tutti i raggi il Sole aduna, Raggi, che indoreranno il Secol nostro, Raggi, che oscureran la Thracia Luna.





Per l'Eccellentissimo Sig. Girolamo Basadonna Podestà di Padoua.

Signor d'ottimi costumi , di fomma Giustitia , prudente , dotto , Politico , valoroso , ed eloquente ,

R Ompi Aftrea le Bilance. Inutil pelo Da l'incorotta man pendono al fianco. Girolamo , a l'Eugania Arbitro relo, Le tue veci a fupplir mai non èstanco.

Scettro d'integrità regge si franco, Che in sollieuo de l'Iro humilia il Creso: Giusto così, che il troncaria pur'anco, Se fosse a filo ingiusto il Mondo appeso.

Per lui Senno , Saper, Zelo, Ragione Danno a l'Hadriaca Roma hoggi i' fuo Cato , Danno a l'Eneta Grecia il fuo Solone .

Quindi, se parla, vn Tullio ecco rinato; S'opra, ò pugna vn Milciade, vn Scipione, Che più ? tutto in lui sol trouo vn Senato.



fi ant-

Si loda il Signor Giacomo Raggi di Scherma, di Poesia, di Rettorica, di Prudenza,

### E di

### LIBERALITA'.

SE con Armi mentite altrui comparte Colpi innocenti in bellica Palestra, O se mai vuol la valorosa Destra Vene nemiche aprir, cassembri Martes

Raffembri Apollo poi, se con bell'Arte Sposi a Plettro febeo Cetra maestra : Mercurio sei, se ad erudir s'adestra La 1112 nobil sacondia in dotte Carte.

Ma, se de la Virtù segui gl'inuiti , O di prodiga man spandi le proue , Per Hercole, e per Gioue ancor t'additi .

O stupor di Natura? E quando, e doue Quaggiù si vide in vn sol R A G G I O vniti Marte, Apollo, Mercurio, Hercole, e Gioue?



Al Signere Cardinale Fachenetti augurandogli il Pontificato per merito.

COura gl'influssi de i Praneti amici Non porte il guardo a contemplar tuoi vanti, Ne fermo il Ciglio sù le Stelle erranti, E pur gli Astri han per te raggi felici .

Maben de Fati ofcuri i chiari indici Offrirti io veggo gli adorati Ammanti: Miro del Vatican ne gli Horti Santi Profondar la tua Pianta alte radici.

All'hor chi dirunine il Mondo hor copre Vedrà per tè fuo precipitio aperto, Che fei CESARE al nome, Augusto a l'Opre,

Lo non temo al mio dir l'Euento incerto, Se frà fuoi Fati a l'Huomo il Ciel non scopre Più ficuro Defin del proprio Merto.



Per il Signore Cardinale Rocci , alludendos a i Racemi , ed all'Aquila dell'Arme Roccia.

V Eggio splendere in Cielo Astri veraci, Che prometton sortune al Suol Romano, Quando al tuo nome il Gallileo Giordano Crescerà d'acque a battezzar gli Arfaci.

Veggio i giorni vie più farfi fugaci, Per affrettar lo Scettro a la tua Mano, Onde tù, chiufi i Cardini di Giano, Stabilifca a l'Europa eterne paci.

Veggio il porpureo Sol de i Merti tuoi Minacciar le Saette al fier Pithone, Ch'a runine d'Italia arma gli Eoi.

Veggio al fin la Colomba a fua Stagione Finir ne tuoi Racemi i Voli fuoi , E sù l'Aquila tua crefcer Corone .



BVO-

### BVONE FESTE

Al Sig. Cardinale Cibo .

HOr che nel fuo cader forge felice L'Anno, che nel morir felice nafce, E che cadendo Antheo forge Fenice, Se morendo Fenice Antheo rinafce,

Fortuna in Ciel non l'apra Aftro infelice, Se in te, Cibo Regale, Aftrea si pasce: T'affretti i Sogli, che Virtù Nudrice Senza le Stelle a te preuide in Fasce.

Ma qual lieto Destino io bramo aperto?

Ahi, che Fortuna il Crin sempre hà negato
A chi cinge di glorie aurato Serto.

Pur'afpetto a miei voti il Fin bramato, Che, fe cieca è Fortuna a i rai del Merto, A i rai del Merto è fempre yn'Argo il Fato.



## BVON CAPO DANNO

'Alla Sacra Maestà Christianissima de L-V I G I XIV,menre mosse l'Armi contra i Barbari d'Africa con la presa di Gigeri

Afce il nouo Anno, ed io quai fausti Voti Fia, c'hor sciolga a tuo prò Gallico Alcide? Che a turbar tuoi riposi Astro non roti Che sostra empi Eurister, Belue homicide?

No, non vuò mai, che d'otiofi moti Effeminate Stelle a te fian Guide . Sono a la Gloria fol gli Hercoli ignoti , Quando pofano in fen d'Onfali infide .

Sorgan dunque Acheloi , forgan Busiri , Scoprasi Gerione, Antheo si mostri , Minacci Briareo , Nesso s'adiri .

Per te, che l'Hercol fei de i Tempi nostri, Questi son giusti Voti, onde s'ammiri, Che in Troseo di tua Man crescono i Mostri.



# BYO'N CAPODANNO

Alla Maestà della Begina C H R ISTINA. A LESSANDRA...

Ran Regina hoggia te l'Annosch'è nato, Apra di fautha luce eterni aufpici, Onde cò i lieti rai d'Aftri felici Di luminosa gioia arda il tuo Fato.

Pioua Arianne dal fito Crin fiellato Sù le Corone tue fplendori amisi, E foura i giorni tuoi raggi infelici Non fpanda empio Saturno, ò Marte irato.

Il torbido Orion non mai s'adiri Col tuo Sereno, e ne l'Etherea Mole-Con Influssi non rei l'Orfa s'aggiri.

Febo lâmpeggi în Ciel più, che non fuole, Ma con tutti i fuoi Lampi alfin s'ammiri, (le. Che în faccia al tuo bel Volto è vn'Ombra il So-

> (43) (43) (43)

Nella partenza, che fece da Sinigaglia per Venetia la Signora Marchefa Hippolita Fachenetti In tempo d'Anno nuouo,

Noui momenti a raggirarii in Cielo,
E.la Terra gli appresta in grembo al gelo
Ne primieri suoi di rigida Cuna,

A voi Giuno, Orione, Eolo, Fortuna Inuia foura vn fospir voti il mio Zele , Perche non porti il nubiloso velo Al viaggio d'un Sole ombra importuna .

Trema, o Bisanthio . Ecco a l'Hadriaca Riua Per saettarti il Regnator Pithone Con ciglio artier vien la Felsinea Diua ;

Non refifte a due Lumi Acciar Biftone, Ad ecclifsar la Luna il Sole arriuz, Mentre a Scorno del Verno entra in LEONE;



Augurio di buon Capo d'Anno Alla Sacra Cefarea Maestà Di LEOPOLDO Primo Imperadore

E Coo nato il nouo Anno: ecco al tuo Nume L'Idolatra mia Clio la Cetra accorda . Odila AVGVSTO, e Imperial Coftume Gradifca il Suon de la prefaga corda .

Odi, ch'anima i Voti, e i Cieli aflorda, Perche a i Trionfi tuoi frondeggi Idume, Perche Mida de Fiume hor l'Iftro morda L'Austriaco Suol con Theforiere spume.

Ma che il tuo Marte in trionfar s'ingemme, Nouo non è, non fia stupor, se aduna Tributarie al tuo pie l'Eoe Maremme.

Marauiglia ben grande è fol quest'vna Che frà tanti Trosei, tanti Ori,e Gemme Suddita di Virtù regni Fortuna.



### AROMA

Nell'affuntione al Ponsificato Del Signore Cardinale Giulio Rofriglioss in CLEMENTE NONO:

SVegliati, o Roma. In quen Fragmenti informi De i famofi tuoi Marmi, one fepulti Stanno i Fasti Latini, ancor tu dormi Con l'Ombre de gli Augusti, e non esulti ?

Suegliati, che non più Sillani infulti Rendon le tue fembianze hoggi defformi: L'antica Maestà non più s'occulti, Non più tristo presagio a te si formi.

Già ful Throno di Pier CLEMENTE, il Giusto Ti chiama a venerar, cinta la Chioma. Dei pruchi Lauri tuoi, più degno AVGVSTO

Si fcompongon già l'Are al Suo Mahoma Dal freddo Scitha, e l'Etiopo adufto Le compone al tuo Dio . Suegliati , o Roma .



nuittissimo Imperadore PEOPOLDO Primo

Ran LEOPOLDO, e Mercurio, e Marte, e [ Ne Licei, fra Steccati, e four a i Throni (Gioue Rapre if labro, arde il fen, gli occhi ti moue, e difeorri, fe armeggi, ò fe perdoni...

cion l'aure, escon Palme, vn Gange pioue l i tuoi detti, a i tuoi colpi, ed a i tuoi Doni : Noue Ldee, noui Assatti, e Gratie noue icopri, a Pitho, apri a Pulla, offri a i Maroni-

l'Enea, tù l'Hetorre, il Dario, il Ciro, Per cui viue, vien men, s'humilia, e ride. E l'Achate, e'l Patroclo, e'l Creso, e l'Iro.

ù fol Scorno di Pella, onta d'Elide , Tù d'Afia, e d'Ilio, e Colco, e Libia, e Tiro Xerfe, Acchille, Giafone, Atlante, Alcide .



#### Rime Heroiche

# PARALELLO

D'Hercole con l'Inuittissimo Imperadore LEOPOLDO.

Ol Gran LEOPOIDO al paragon più fireto Venga l'Hercole tuo Grecia ingegnera. Non fauoleggi in lor l'Historia vera, E scorgerai de i due l'Heroe persetto.

Che fece il tuo? purgò Menalo infetto, Sette Capi recife a Lernea Fera. Il mio che fè ? domò l'Ira più fiera, Spense l'Hidra de Sensi entro il suo petto.

Il tuo l'Harpie fugò dentro i lor Nidi , Il mio d'Empij votò gli Vngheri Chiostri , Soccorse il tuo gli Atlanti, il mio gli Alcidi .

Ma che? Grecia il tuo ceda, e al mio fi proftri , Cle non v'è paragon dal Mare a i Lidi , Da l'Hercol de i Monarchi a quel de i Moltri.



trzzando l'Impresa di Tunisi fatta da CARLO 1.7210, maggiore di tutti gli Heroi de scooli 27 apassati, spera di superare tutti gli Epici più samosi.

On sono audace. Al più Gran Lauro aspiro, Che sù l'Epico Pindo al Ciel frondeggi; lon che per me si tolga Acchille a Sciro, è che lunge da Dido Enea passegi,

i perche Orlando in fubito deliro lon furibonda man sbrani le Greggi l'I pio Buglion col Pallettin, col Siro l'ango il Sacro Giordan per me guerreggi

per l'Heroe , ch'è d'ogni Heroe l'Idea , Spero il Gran Lauro, e non si oppon l'elide, Il chiedo al Crine, e nol contende Enea .

estisi in Francia il Paladin, che ride, Il piero so Campion resti in Giudea, Io CARLO estato, e m'incorona Alcide 🕬



S'invira il Caualis Bermini a far la Statua di N. S. Ali flandro VII.nella gui fa che Steficrate volcreac feolpire Aleffandro Magno nel Monte Asbo, toccandofi la pace conchus fa da Sua Santità in Germania colla Suetia, & alludendofi all' Arme Chigia.

Abro, che aspetto human ne i Sassi improntis Di Ferro animatore arma la Mano Sueglia l'Idee più grandi. Heroe sourano Vuol, ch'ad eterna gloria hoggi sormonti.

Balze, rapite abarbari Orizonti Per lo Mar non t'inui Porto Africano: L'Industria tua Stesicrate Romano Formi il nostro Alessandro entro i suoi Monti.

Quindi sia del suo piè base il Tarpeo, E'l tuo Scalpel per lui vi esprina vniti E l'Hercole Germano, e'l Gotho Antheo.

Sien questi carmi al fin da te feolpiti . Nafcan pur noui Mondi a vn tal Pelleo : Merta immenfo valor Mondi infiniti .



Alli Signori Cardinali Alderano Cibo , e Carlo Pio, menure quegli dalha Legatione di Ferrara totnando a Roma, fu da queffi alloggiate in Pe[aro , dout all'hora tra Legato .

Di Stirpe famola incliti Herof, Del Vaticano Cielo Altri primieri, Se vn Ciglio rustiento io volgo a Voi, In Voi contemplo eguali i pregi alteri.

Tù vai ful Latio affico, e a i paffi troi Germoglian Palme attonniti i Sentieri : Tù ftai ful fido Ifaulo, e i Aufti fuoi Innaffiaño al tuo Crin L'auri finceri .

Tu fei Giusto, e Tu Pio, per te si gloria Di splender l'Ostro, e a l'Ostro in te s'acclama ; Tù sei degno di Status, o Tis d'Historia.

Ma pur'anche vn Idea lento, ch'elclama: Tù per gran Fama lei CIBO di Gloria, Tù tò le Giotie me cibila Fama.



Risposta improvisa dell'Autore, che riceuto il Sonetto dall'Eccellentissimo Signor Antonio Loredani, doppo, che l'hebbe letto mentre si leggenano intorno i componimenti Poetici scrisse colla penna lapis il seguente Sonetto.

Alludendo al nome di chiara, ed alle Rofe Arma Moceniga.

CHi mi addatta a la man pronuba Cetra, Onde a l'inuida Età tronchi le piume f Che io discenda da gui Astri al CHIARO Lume, Che in volto humano epilogata hà l'Etra s

Ah, che al fulgor di nuttial Faretra
Stupido in me riman l'Aonio Nume:
Nè queste Rose harmonico costome;
Per coroname il Plettro, al Crin m'impetra ;

Tù, c'hai volto di Flora, Harpa di Delo, Tù, c'hai Pitho fu'l Labro, Euterpe in feno, A fi grande Himenco difeuopri il velo.

Cantane tù, c'hai per lodare appieno Sole si CHIARO va harmonia di Cielo; Rose si belle va Intelletto ameno.



Risposta dell'Autore 'All'Illustrissimo Sign, Antonio Otthoboni ;

He al dolce fuon de la Strimonia corda Moto hauessero già Balze, e Foreste, E ne l'Inferno a l'harmonia celeste Sospendesse i Flagelli Erinni ingorda,

Fauola fu; che nè la Parca forda Posò giammai le Forbici funcite . Nè mai Titio, Ission, S:sifo a queste Marauiglie canore il vero accorda .

Accorda ben , che le tù fuoni al margo De l'Hippocten la nobil Cetra ; in danza Elcon le Mule , e corre il Rio più largo (

Antonio in te l'istesso Febo hà stanza, In tè la Fama tua fatta va nouo Argo L'antico Horseo ne le tue Glorie auanzã,



All'Eccellentiss. Sig Gionbatista Foscarini : Podestà di Rouigo.

Per hauer liberat a la cistà dalle innondationi ter ribili dell'Adige costretto di ristranre acourere dentro il suo letto.

R Otti i Sostegni, e gli Argini dispersi Corre l'Adige altier fuot de le Sponde ; Rouigo i Campi suoi mira sommersi, E le sue Greggie a nuoto ir moribonde,

Par, che sul fertil Piano vn Mar si versi Con le tempeste sue più furibonde s E in questo Mar non alzarian più Xersi Pome, che basti a incatenar tant'onde e

Pur tù folo al Gran Fiume ergi i Ripari, Tù lo sforzi a portar gli ondofi (degni Tra l'amene fue Riue a i Flutti amari,

Hor và sử l'orme degli Heroi più degni Da vn vinto Fiume a trionfar de i Mari, Da vna Gjuà difefa a vincer Regni,



Sonetto d'inuito all'Eccellentiffimo Signor.
Marchefe Santinelli

Perche voglia essaltare il merito dell'Eccollensiss. Sig. Giouan Battista Foscarini Podosta di Rouigo.

Dell'Illuftrifs. D. Gabriella Moline.

Via, ch'ingemmi'l fen di Cetra Augusta, E Rofe, e Palme, e Stelle al Lauro innestia Che di Strali, a l'Oblio fempre funesti, Armi'l fianco Real d'erà vetusta.

Poiche à la Tromba ma, eni Libia è angusta ; Gl'Archi in Tunssi vinta a Carlo ergesti, Poiche de Prischi Heroigl'incliti gesti Corfer per Te sin l'Ethiopia adusta ;

Drgli Elettri famoli I nobil pianto Sù l'Eridano afeiuga, e in fiil facondo Del Fofcarino Heroe fa chiaro il vanto,

Che ne l'algolo Thalamo profondo Refo armonico il Pò; quindi al tuo Canto Fataffi, Echo per lui di Glorie il Mondo.



# Risposta dell'Autore!

SE m'ingenmassi il Sen di Cetra Augusta; Se m'intrecciassi al Crin Lauri celesti, Già di Rose, di Palme, e Stelle hauresti Deltuo gran Foscarin la Gloria onusta;

Dal freddo Scitha a l'Ethiopia adulta Andrian nè gl'Hinni miei gli alti fuoi gesti, Per cui del vinto Fiume a i flutti infesti L'Hadria non vede più Rouigo angusta

Tu, c'hai Cetra di Chio, Tromba di Manto, Canta i fuoi pregi, e al Pietro tuo facondo Del Fofcarino Heroe fia chiaro il vanto.

Pur, se deuo cantarne, io canto al Mondo Te frà le noue Muse vnica al Canto, Lui trà i primieri Heroj non mai secondo.



# RIME AMOROSE



# RIME AMOROSE.

Bellissima Dama per nome.

# MARIA

Che intutte l'altre Compositioni sarà intesa sotto nome di FILLI.

Atia, che nel bel Nome il mar raccoglie.

Hà pur'anche ful vifo il Sol raccolto.

E Mar, che l'Alme è ad agitar riuolto,

E Sol, che i cori ad infiammar fi toglie.

Mare, che tributari i Fiumi accoglie,
Sol, che a gli Aftri vallalli il pregio hà tolto.
Son fiumi i pianti miei, choffio al bel volto.
Stelle le altrui beltà, ch'offion le spoglie.

Hà Scogli il mar, freddo in festesso è'l Sole, Ella a i dardi d'Amor di sasso appare, Ella al foco d'Amor gelar ben suole.

Arfo Icaro dal Sol ne l'onde amare Cadde, e ch'10 cada, ahi perche il ciel non vuole, Arfo da sibel Sole in si bel Mare?

• ...

La Fauela di Dafne, che fuegendo dal sele si eras: formò in Laure.

D Afneper involații al Sol leguace Con passi di timor correa tacendo a Ed il Sol, per fermat Dasne sugace, Con favella d'Amos dicea, correndo,

Ferma, ch'entro il mio cor già non accendo Di tirannico affetto ingiulta Face . Riuetènte Amator mai non pretendo ( Acquistarmi il tuo Sen con man rapace ;

Ferma, non mi fuggir. Breue dimora

Dona a i preghi d'yn Nume. Amante monco

Forsi credi Chi t'amaa il Sol t'adora.

Ferma, o forda qual Sterpo, a fpra qual Bronco. Quanto ogni Arbore dara, ed Essa all'hora, Per non farlo mentir, diuenne yn Tronco.



Ventarola con uno Stile nafcosto dentro il manico di canna d'India in mano di Fille, amata senza esfersi scoperto Amante.

Ragil Canna fottil d'Indico Prato, C'hà d'en'Ala inegual l'Apice adorno i In cui fol di Natura ad onta, a feorno Nafeofe Arte riual Ferro fpietato

Agita Filli, el vento adulterato Le bacia il volto, e poi le feherza intorno a E quando ferue più l'eltino giorno, Più fi desta nel fen placido fiato.

O teo destin di quei sospiri ardenti ; Che io sciolgo a liquefarle il cor di gelo ; Pria, che noti, spezzati, e spatsi a i venti ?

Ah non baftaua a fuifcerarmi, o Cielo, Il vifibile Stral fu i rai Lucenti, Che inuifibile in man yuol'anche il Telo?



### Rime Amorefe

Il consiglio affectuoso a Nice troppo senera per hauera abbandonato Figli, e Marito

# Parla il Marite

Disceso Horseo ne l'implacabil Dite Placa le surie a l'immortal Tiranno. Chiede Euridice, c'l suo canoro assanno Di tratla ottien suot de l'Auerne vicitt.

Nice de l'alma tua l'ite infierite Più di Stige oftinate koggi faranno è Ne la perdita tua feopro il mio dauno , Ne le fierezze tue le mie ferite ,

Per ritornarti a la lafejara Prole Non difeendo a gli Abidi. A te m'interno a Perche meco a goder tu rieda il solo

Deh non voler questo tuo sdegno eterno. L'essempio d'Euridice homai ti vuole Per Paradiso mio, non per Inferno e



# Vulcano a Venere

A Neor d'odio sleal l'anima infetts
Nega a gli affetti mici giusta mercede E
E'l crudo Amor non vibra v na Saetta
A scripetti sul cest nome di fede !

Ab, che de feherni altrui rimango Herede; Quando a l'Armi d'Amor chieggio vendetta; Tù non odi i miei totti, ei non li vede; Ed io cacer dourò Moglie diletta?

Deh, se Venere sei; perche non ami; Ch'io dentro il tuo bel sen l'anima adagi; E per mia Deità sempre l'acclami s

Ma ti diero il natal gorghi maluagi, Nè marauiglia è poi, le tanto brami, Come nata dal Mase, i mici Naufragi,



# PREGHIERE DI GLAVCO a Scilla fuggitiua.

Clauco, sciolto dal cor prego esticace Luago il Siculo mar diceua a Scilla: Non suggir, non temer, l'alma tranquilla, Non corro a portar guerre a la tua pace.

Deh frena il volo ingiusto al pie sugace, Riuolgi a gli occhi miei la tua pupilla: Vedrai, che il cieco Amore iui sfauilla Se i tuoi bei Lumi solo ha per sua Face.

Lascia la ritrosta troppo importuna A beltà, che non dee con folle orgoglio Offuscare il Seren di mia Fortuna.

Matu fuggi, e non odi! Al mio cordoglio Mifero, fperarò pietade alcuna, Se a la Riua del Mar prego yno Scoglio ?



Amante Sdegnato per l'infedeltà di Nice volge gli affetti a nuona bellezza.

Varpur folle beltà. Di più bel Nume Nel mio tradito fen le fiamme inuoco. Entro del petto mio non hai più loco, S'apprefe il tuo bel petto empio costume J

L'ingannato mio cot feguir prefume Cor più fedel, che non fel prenda in gioco Più ver Nice non fpiego Ali di foco Spiega Nice sleal perfide piume.

Musa, se a nouo Nume i voti affretto, Sù corde ossequiose al cor m'imperra, Che gradisca col canto ancor l'affetto

Filli è vn Ciel di bellezza', ergilo a l'Etra a Che a pietà mouerai celeste petto, Se l'Inferno a pietà mosse vna Cetra



# Discioglimento d'Amore,

MEntre l'Amor, ch'eterno a me giurafi, Trà disaftri serbossi ogn'hor costante, Resid salda mia se, qual' Adamante, Di Fortuna nemica a i rei contrasti.

Hor che rompi la Fè, che a me ferbasti; Lascio l'amor, che a te mi fece amante s Quanto instabile sei sono incostante, T'odio, se già t'amai, m'odij, se amasti;

Se từ m'abhotri, io t'hò pure in horrore, Se từ spezzi lo Stral, la face io (pegno, Se từ libera hat l'Alma, io (ciolto il core.

Nice egnal tù m'haurai fempre ad vn fegno 3 Quando m'amasti, io sui Mostro d'Amore ; Hor che m'odij, son'jo Furja di Sdegno ,



# Discioglimento d'Amore.

GRida il cor libertà. Bellezza infida Lungi put dal mio petto homai fen vada, Ah put non fia, che in nono error men cada a Se degli antichi errori il cor mi sgrida.

Non vuò nel mar d'amor due Stelle in guida à Che a naufràgi impronifiapran la Strada; Nè per calma infedel mi perfuada A feior le vele mie bella homicida.

Schon prous il mio Pin Sirti molefte ; Pur le Sirene fue per mio conforto M'infegnano a fuggir l'acque funcfie ;

Saggia ragion m'hà fatto Vliffe accorto, Che, fe Amor contro me moue tempefte, Frà le tempefte aneor men corto in Potto,



B.Donna paffa pericolo di annegarsi nel paffare in Barchetta il Teuere, orgoglioso per la piena.

Onfio di Iciolta neue il Tebro infefta, Onde naufraghi Eurilla, angusto Legno ; Crede vguagliarsi al tempestoso Regno ; Se ad vn Sol di beltà l'occaso appresta.

Ma fia, che indarno cerchi onda molesta D'aprire a l'Amor mio sepolero indegno S'Amor naeque ne l'onde, ondoso sdegno Non gli dee fabricar Tomba sunesta.

Frêna dunque, o gran Tebro, i fieri orgogli, Ed a la mia crudele apri la strada, Che rù non puoi far naufragar gli Scogli.

Natura ad esser pio ti persuada. Inuan turgido Fiume il Sole accogsi, E destino del Sol, che in Max sen cada,



Si perjuade Nice a fare innamorare bel Giouine Cacciatore

Vinque in traccia a le Fiere il bel Fileno Sempre haurà quanto il piè l'animo lasses Disamante così, che stringe in seno A supor di Natura alma di Sassos

Nice che fait che d'amator veleno Non armi contro lui l'auteo Turcasso ? Perda,cedendo il core,e dal Sereno De gli occhi tuoi se gl'imprigioni il passo ?

Sù, sù chiama le Gratie a vnbel configlio ; E di lufinghe armati i tuoi fplendori Fà, che amando il rigor mandi in effiglio .

Fallo con quanti lacci il crine indori , Fallo con quanti Strali armi il bel ciglio, Fallo con quanti rifi il Labro infiori ,



# Per B.D dinome Cinsbia voftita di negro.

Vol Cinthia ilbiondo erin fra l'ombre aud Per mafcherar d'Inferno il Paradifo: (uolto Sembra Furia a le vesti, Angelo al viso, Par la Notte a le vesti, il giorno al volto;

Ma più nel leno hà crude Furie accolto, Perche da le lue Furie 10 refti vecifo; Ma più la Notte in lei fabello il rifo, Perche al mio core ogni feren fia tolto;

Pur questa Furia al petto mio fospiro, Pur questa Furia per mio Nume imploro, Pur questa Furia entro il mio cor rimiro,

Come in fi bella Notte io Cinthia honoro, Come in fi bella notte il giorno ammiro, Come in fi bella Notte il Sole adoro,



# Nafeimente della belliffima FILLI.

FILLI, per formar te Natura alcele Tra le Sfère a furar Forme Dinine: Fece a i raggi del Sole auree rapine a E le tue chiome ad indorar fi prefe.

Rubbò g li Albori a la via lattea, e stese Sti lattua Fronte vo candido confine; Prese due Stelle al Berenicio Crine, E ne formò le tue pupille accese.

Sfiord l'Aurora, e con lauoro ameno Ti fuend viue Rofe entro il bel vifo ; Ti ftilld puri Gigli entro il bel feno,

Ma per l'alma che fèreon faggio auuifo Tolfe yn Angelo al Cielo, e quindi appieno Yn Miracol ti fèdi Paradifo.



# Nel medesimo soggetto

Voglio produrre vn Ciel foura l'Inferno d Diffe a Gioue Natura, afcefa al Cielo . Produr voglio vn Inferno in faccia al Cielo ? Indi a Pluto parlò, feefa a l'Inferno ,

Vuò, che fia questo Ciel gelato Inferno. Soggiunica Gioue in ritornar ful Cielo I Vuò, che fia questo Inferno ardente Cielo Soggiunica Pluto in rientrar l'Inferno.

Polcia partendo da l'Inferno, e'l Cielo, Formò ne l'Idol mio Cielo, ed Inferno, Per far fcorno a l'Inferno, e feherno al Ciel

Fili bella, e crudel fei Cielo, e Inferno 2 1) mio cor nel tuo volto ammira il Cielo i 11 mio cor nel tuo fen trona l'Inferno.



# Nel medesimo soggetto

Non canore bugie su Cerra imbelle Saeglia a le laudi cue Clio lufinghiera Non v'e,per celebrar Forme fi belle, De l'hiperbole in te cola più vera .

Le ti filo ful Crin splendor di sfera, Se tiftringo nel Sen lattee procelle, Se ti chiudo fra labri Eoa Miniera . Ne gli occhi tuoi, se incarcero le Stelle,

Yanti non fon d'harmoniofe Fole, Onde l'Helene Achee fenza alcun vele . Giunsero a historiar l'Etherea Mole.

Per formarti Natura vici di Delo . Sall su gli Afri, e consultò col Sole, Difcele in Terra, e poi ti fece vn Cielo



Si dimofina esfare FILLI on Mare, va Inferno, ed un Cielo, e non esferene Cielo, ne Mare, ne Inferno.

Vn Mar Filli tù lei, le il cor, le il volto, D'incoflanza, e beltà Reggie discerso, Ma come vn mar tu lei, le mai non scerso Frà raggi del bel viso il Sil sepolto s

Inferno lei. Nel fen porti raccolto L'orgoglio, e.nel bel ciglio ardore eterno, Ma come Inferno fei, fe ne l'Inferno Non mai fi vide il Paradifo accolto s

Sei Ciel. Nel tuo Crin veggio il Sol filato".
Sei Ciel. Nel guardo tuo Icopro il baleno
Sei Ciel. Nel tuo voler Icorgo il mio fato.

Ma nò. Qual Ciel già non ti prouo in leno, Che, le fulmina il Ciel quando è turbato, Fulmina il volto tuo quando è fereno.



Ritrona ogni forte di ricchez gantl volto di

Ove l'India nel fén di Balza inculta Nafeonde a i rai del Sol lucidi Eraria Oue in Gorgo Peruuio, emulo a i Maria Inondate ricchezze ogn'hora occulta

Stanchi sù malle d'or Turba lepulta In lotterranco luolo ingordi Acciari ; Ne l'onde theloriere Animi auari Tuffino pur l'iniqua lete adulta,

Senza cercar nel sen d'Indico Monte, O pescar nel Perù gemme lucenti, Per man d'Amore io le ricchezze hò pronte;

Offron di FILLI a miei desiri ardenti Le Guancie, i Denti, i Labri, il Crin, la Fronte Ostri, perle, Rubini, Ori, ed Argenti.



#### Alla belliffima FILLI

Vel crin, Filli, che spieghi, e in Sent'arriua, A fat de i cor tumultuarie prede, Egli è quel Crin, che de la bella Argiua Già sù thesoto, e tù ne resti Hetede,

La Rola poi, che sul tuo labro è viua, E quella Rosa, che traffisse il prede Di punta ardita a la solinga Diua, Che con le piaghe sue gli ostri le diede.

Ciò feorge Amor, benche bendato il Ciglio a E non punifee i Rei, quafi non tocchi Fat de la Madre le vendette al Figlio

Anzi perche più feruide mi feocchi, Le Saette, in cuibacio il mio periglio, Il cieco Arciero t'ha prestati gli occhi,



A FILIT, che veleua escre rassomigliata al Mare.

To fomigliarti al Maret il Mar, fe'l miri, Si mone a i venti, e lagrima a gli Scogli; Tù non mai ti comoni a i mici fospiri, E più sempre t'induri a i mici cordogli.

Il Mar legge non hà ne fuoi deliri, E freme ogn'hor eon horridi gorgogli; Tù fei legge adorata a i miei mattiri, E ornata vai di lufughieri Gegogli.

Il Mat, quando al furor de l'onde amare Si getta in don difanimata Salma a Tutto placidità fubito appare ,

Tù però mi rigetti ancora in calmes A hi perciò fembri il Mar, che appunto il Mare Rigetta, qual fajtù, Corpo fenza Alma



#### A FILLI

Bella, elequente, Dotta, Danzatrice

Mufica.

CE miri, ò parli, ò feriui, ò danzi, ò canti Della, faconda, dotta, agil, canora, Piaghi, leghi, cominci, aletti, incanti Chi t'ame, t'ode , intende, amira, adora .

A i guardi, a i detti,a i Fogli; a i moti, a i canti Cede, facra, distilla, appende, infora L'Halta, i legami, i Succhi, i Crini, i pianti Acchille, Hercol, Medea, Scille, e l'Aurora .

T'è Strale, fprone, legge, orma, fauilla, Va vezzo, vn motto, vn verlo, vn paffo, vn fiato, Ch'opprime, efprime, imprime, arrefta, e trilla.

Che Cielsch'Albatche Solzehe Stella, à Pato ? Sei tu Pia, Chiata, Pura, Alma, tranquille Fato, Stella, Alba, Sol, Ciclo adorato



### Del Marchefe Santinelli .

Mentre FILL Inquigana & il Mare era sempefe.

A Rmato il Ciel di torbide procelle Vería nel gonfio mare onde molefte Armato il mar dirumide tempeste , Moue, ondoso Tisco, guerra a le Stelle.

E perche sembra al Cielo il Mar ribelle, Fà per l'aria tonar trombe funeste, E perche il Mar non teme ira celeste, Erge in ogni suo Flutto vua Babelle.

FILLI, età folchi il Maret Ah, che il Ciel vuole, Spegner co la tua vita i mici cordogli, Ch'a difesa del giusto armar si suole,

Ma tu sprezzi del Ciel, del Mar gli orgogli. Che le piogge del Ciel non teme il Sole, E son troppo seuri in Margli Scogli.



# FILLI

#### Paragonata al Sole.

Si, che al Sol ti fomiglio. Il Sol sfauilla Dal volto ardori, e và di raggi adorno? Tù fai lo stesso. Il tuo bel volto intorno , Sol per ardermi ogn'hor raggi scintilla,

Ei di luce vital fonte tranquilla , Occhio del Mondo, e Genitor del giorno ; Tù di tranquilli rai vital Soggiorno ; E del giorno, e del Mondo alma, e pupilla .

Ma, se dentro il bel Sen per mio dolore Chiuso Spirto di Fera altrui di mostri , A gran bellezza vnito empio rigore .

FILLI in open dinerfa al Sol ti moftre Egli vecide i Pithoni, e tù nel core Con le tue feritadi auniui i Moftri ,



## Alla jua FILLI troppo bella E

zroppo crudele.

Yando la bella Greea il Mondo ardes il Al tuo natal premedud Natura, Che dando a i corì immentità d'artura, D'ogni sumana beltà ssiorò l'Idea,

Ma, le volto hai di Solé, alma hai Lernea, Graue fierezza i tuoi (plendori oleura: Deh non più FILLI al pianto mio t'indura, Il Ciel, la Terra, il Marti moltrin rea.

Mostri il Ciel pur le tue bellezze auare, La Terra mostri il tuo rigor, che atterra, Mostri il Mar del mio duol le Scille amare,

Moftril con quante Selle il Cielo appare, Moftril con quante Fiere offie la Terra, Moftril con quante Sille accoglie il Mare,



Bellezza maranigliofa Di FILLI crudele .

E mai filò d'yn Crin gli Ori fottili Con luminofa man Parca di Delo Se al paragon di due begli occhi, vili Furon mai di fplendor gli Aftri ful Cielo

Se mai d'yn'Alma a liquefare il gelo , Bella bocca [piegò rifi gentili , Alfin, fe mai d'Amor florido Zelo Prefe in due guance a coltiuar gli Aprili ,

Ciò fù, quando, o mia FILLI, al Mondo So le , Apparuer tue bellezze, a cui mi profiro , Bellezze, per cui fempre il cor u duole .

Così icaltra Natura a danno nostro , Formotti il volto , e die la vita a vn fole , Formotti il core, e diè la vita a vn Mostro .



#### Del Marchefe Santinelli .

D' Cella humil nel folitario hortore FILLI, c'hà'l Cielo involto, afpira al Cie. E fe fù fempreat foco mio digelo, Hoggi al foco Dinino è tutta ardore,

Ogni affecto terren sdegna il luo core, Hor, che nutre il luo cor celeste Zelo, Eco la Fronte alcola in bruno velo Celebrar vuol l'effequie al morto Amore.

Ma gelipur quanto gelar più fuole Soura i gioghi Rifei l'horrido verpo, Che firuggerammi fempre vn fi bel Sole,

Così portenti à danno mio discerno, Che, mentre FILLI il Parad so vuole, Con bellezza di Ciel mi dà l'Inserno.



### Vna Merte di Corallo ful petto di FILLI

Olei, che cruda al trapassar de l'hore Nostro Stame vital tronca indesessa, Sà Corallo Eritreo da l'Arte impressa Spiega in sen del mio Sol gradito horrore?

Gemma mottal, che fai fsoffre il mio core Per te dura Fortuna al viuo espressa. Mirasi sul Coral la Morte istessa, Che al rigor del mio Ben tutta è rossore;

Come hor dunque spero io mai certa Sorte , S'oue pietà credea, la Morte ardita A yn bel volto crudel fassi Consorte ?

Filide, soio t'adoro, offrimi aita. Sul Corallo del Sen temo la Morte, Sul Corallo del Labro amo la vita.



Con l'occasione, che FILLI si pose alla bocca una Tromba, e la Suono.

Ntra il Campo d'Amorbella Homicida , Ed empie Filli mia bellica Tromba, Filli, che le già fit mite Colomba, Hota Tigre spietata a morte ssida.

Fermati. Il Ciel la tua fierezza sgrida; Il Ciel, che al mo fragor mefto rimbomba: Inuan col fuon guerrier chiami a la Tomba Se il tuo volto a morir fempre ne guida.

Ma volgi pur ver me fiero il fembiante; Done più la speranza al cor s'atterra, Jui più l'amor mio sarà costante,

Ahi chi spera da te pace troppo etra ,
Che aspettar mai non può misero Amante
Dal Suono d'yna Tromba altro, che Guerra;



Nel rasserenars il Cielo, allentando la pioggia, FIL-LI andaua cercando Lumache in Campagna.

Cco l'acque dal Ciel cadon più rare, Ecco a gli horrori il Sol squarcia le bende : Cessate, o pioggie. Il mio bel Sol risplende, Sparite, o Nubi Il mio bel Cielo appare.

Filli e ful Prato, e già con voglie auare Trà Siepi humidi Vermi a corre attende a Già, già tutto lò Stuol preda fi rende Nel tortuolo Albergo a man fi care.

Sentimi Ctuda, e doue hai th difetto?

Forú godi in veder, che vn freddo humore;
In Seno fenza cor troua ricetto?

A Che bramatal preda il tuo rigore t Se vuoi chi non hà core, ecco il mio petto, Se vuoi chi rutto è gelo, ecco il tuo core .



Vedendolo FILLI sudare in vna Danza, e sar la parte di Amante malgradito in comedia.

I'eme della di lui falute, a compatifee i fuoi finti dolori.

S'licto Palco a vn'Idolo (pietato, Sciolli in teneri voti i miei mattiri, Pofcia formai con mifurati giri Soura battuto Suol ballo fudato,

Fille, che sempre hà l'amor mio sprezzato, Al mio fiuto dolor par, che sospiri. Quasi, che sian di vera Fè deliri Mostrar per falso affetto il sen piagato,

Che più ! dolefi ancor, che a lei dauanti Con faticolo piede in moti alteri Cimentalli a perigli i giorni amanti.

Ahi di cor femminil crudi pensieri!
Teme a i sudori miei, nota i miei piarei;
Piange a i finti tormenti, e ride a i veri.



Barla alla Luna, esfagerando la costanza del suo amore incomparabile.

Inthia, s'è ver , ch'entro i tuoi freddi giri Spirino ignote Genti aure di vita , E fe ne l'Otbe tuo volge i defiri Humano Seafo, e i noftri affetti immita ,

Volgi pictofa vn guardo a i mici martiri , E poi, che vista haurai la mia ferita , Se fia, ch'Amor sul Popol tuo s'adiri , Con fierezza simile a me l'addita .

Mand. Che parlo ! Vn! imposibil chieggio .
Per nutrir pena eguale al mio dolore
Mondi infiniti anco incapaci io veggio .

Segui tù dunque il luminolo errore, To leguirò le pene, onde vaneggio, Tù nel moto indefelsa, io ne l'amore.

5 July 7 18 11 1 13 1 13 1 15



#### Del Martheje ambrener

#### Al Bacordoto, che dana le Sacre comeria FILLI studele .

- Nuan facto Ministro a Filli amato Spargi il bel Ctin di cenere pentica: Rammenti inuan,che in poluete cangiata Anch'in motte farà, s'è polue in Vita.
- Ale memorie piè vie più (pietata M'apre col ciglio ogn'hos noua ferita Costei, che, ò non è politere humanata, O pur a'è polue, è politere impietrita.
- Ma folse Ella di polue. I fospir miei La mourebbero vn di, ned io più roco A Selce d'impietà voti officei.
- I Selee 33, e'ha le mie voci a gioco, de la Selee, a eni terge Amore i dardi rei, Selee, ch'ètura ghiaccio, cannenta foco,



# And Amereje

Siparla al Sacerdore, mentre fià confestando.

O', che affoluer non puoi Ministro pio Fillide, che al tuo piè stà genusicsa, Nontaccia Ella i suoi Furti. Io soberrio Che de ritien l'altrui, mal si consessa.

Se affoluta effer vuol, mi torni il mio, Dia di non più rubbar falda promeffa ; Torni a rendermi il cor, che mi sapio, Nè plù m'v furpi in lui l'anima ifteffa.

Ma come al petto mio di cor sfornito Fia, che il rubbato core hoggi ridoni , Se a i bei l'ampi ei rimale incenerito ?

Ah sì. Pronti sien pure i tuoi Perdoni. S'Ella render non può quel, e'hà rapito, Per lo mio, che rapimmi, il suo mi doni.



Al Pittore, che gli haucua fatto il Ritratto di FILLI In habito di Cacciatrice.

Arlo, tre Fabri fiam, che Filli han finta.

L'an feitti, foncio l'altro, il terzo Amore.

Ei Scultor, io Poeta, etti Pittore

Ya feolpita, va deferitta, va l'ha dipinta.

Ei scolpilla, io la scriss, e tù l'hai pinta, Tù rigida, io gentile, ei tutta ardore; Entro i lini, su i Fogli, e ael mio core E'spirante, è Diuina, è d'Arco cinta,

Col Pennel, co la Penna, e co lo Strale Viua in cor, viva in carte, e viua in Tele, Date, da me, da lui fatta immortale.

Ei formolla, io l'effalto, etu la suele A Venere, a Campaspe, a Dasne eguale, Io PApol, tu l'Apelle, Ei Prassele.



Per un Agofto ecceffinamente caldo a FILLI crudele.

MEntre il Nemeo dal torrido Orizonte Spande co i rai del di le chiome ardenti, Sitto afferato a i rapidi Torrenti In pochi forti chiui afciuga il Fonte,

Per troppo Sol rabbiolo al Piano, al Monte Morde l'aride Zolle, e gli arfi Armenti , E con gelidi rezzi, e forze algenti Sofio d'Eolo non ola ricirgli a fronte

Non più lagrima l'aria humide stille , Pione ardor: la Nube, e par, che anheli Febo accor sul Meriggio aure tranquille . «

Bolle il Mar, ferue il Suolo, ardono i Cieli;
Tutto il Mondo è vn'Incendio. O cruda Fille,
L'Yniuerio arde tutto, e fol tu geli.



AFILLI altretanto crudele quanto bolla ; che porta uno Stilo ful Petto .

On fù di Fabro human dura fatica Quel, c'hat ful molle fen Ferto fpictato i Ne fù di Lenno a la Fueina antica D'attefice Sudor lauoro viato.

sol fil del cieco Arciero industria amica, Che a saettatti il Sen si mosse irato, Visto, che a i voti mici sempre nemica Fai de l'anima mia risiuto ingrato.

Quindi vno Stral de l'immortal Turento, Posto sù l'Arco d'orvindice Amore, Ecco (disse) a la cruda il cor trapasso,

Rapido il Dardo v(e) da l'Arco fuore, Ma trouate le viscere di Sasso, Restò sui petto, e non ostese il core,



#### Rime Amerofe

Mon spera pietà dalla sua FILLI, se non 6 saegua seco, gia che quando è placida è sempre rigorosamente ritrosa,

N mar EILLI ru fei. Mar, che a conforto, Del mio Genio Nocchier l'onda hai tran-Ma che prò, se al feren di tua pupilla [quilla Fintra le calme tue mi nieghi il Porto.

Ah non placida più. Se refto abforto Senza, che del tuo Mar beua vna fiilla, Sorgane homai procelle, e latri Seilla, Pur che io fia nel tuo fen naufrago, e morto

Sian le ripulletue Sirti moleke, I tuo: (degni fian Scogli: Ileore immune, Di più viua (peranza ogn'or fi velte.

Sono a gli affetti miei l'ire opportune : Le Fortune del Mar fono tempelte , Le tempelte d'Amor fono Fortune .



improuera alle stelle la crudeltà de FILLE.

Telle, in the voffendo io, lucidi Moltri Che m'aprite fi torbidi Orizonti, Che giù nel centro a i pallidi Acheronti Beuon luce men cruda i Titij Roftei?

Non alzo gia contro gli Etherei Chioftra Scala Flegrea di forsennati Monti è C'habbia a tronar de i Fulmini più pronti A incenerismi il cor!, gl'influffi voftri ?

Oftinato Idolacra in due pupille, V'adoro pur Stelle spietate, e pure, Siere in quegli occhi ree d'afpre fauille

Ma chet poco curo io voftre congiure, Che mi fon troppo care in fronte a Fille; Troppo belle in queirai le mie Suenture



Quanco più malueduto , tanto più offinato nell'a amare , parla così a gli occhi di FILLE .

Cchi, c'hà già tanti anni, in cor m'aprifte à
Al primo sguardo arcier si larga piaga,
Ch'anche in pianti distilla, in sangue allaga,
Se medica pictà mai non gli affiste,

Occhi il vedete pur, Phauete viste Che vagliono herbe d'Ida, Arti di Maga 2 Ahi la ferita mia vie più s'impiaga, Quanto in voi più la ferità persite.

Occhi, eurarla voi folo puotete : Per temprarle il dolor , due voltre Stille , Per faldarla , à rimedi estremi hauete .

Occhi, che date a i Rai Strali, e fauille, Su miratemi homai, ferite, ardete, Che a me fempre farete Hafta d'Acchille a



Mentre vuole abbandonare FILLIcome troppo crudele, più che mai refta preso della fuo bellezza

Deltà superba addio. Sdegno verace A la suga del cor presta le piume, Quindi guerrier de l'adirato Nume, A le guerre d'Amor nego la pace.

Addio ciuda beltà . Sguardo fallace Tratmi più ne le fiamme inuan prefume . Più non mi Ciolgo in pianti al tuo bel Lume , Con pentiti fospir spegno la Face .

Addio . Pur de tuoi rai gelo a l'ardore . E per meglio fuggirti empia bellezza De rotti strali tuoi dò l'Ali al core .

Mifero, ma che prò, fe l'alma, auuezza A goder del fuo mal, proua in amore Per benefica ancor la tua Fierezza!



## A FILL I crudele quanto bella.

FILLI, i tuoi pregi a numerar baftanti, Non fon co i fiori Imetto, Ibla con l'Api : Non tanto arene ha l'Arno, onde l'Hapi : Scithia ghacci, Erna incondi, Eritto pianti.

Non mai tanti ful Nil voti fumanti Brutale Idolatria disciolse ad Api: Non tanti Hidra recisa hebbe mai capi, Frigia Bissi, Ostri Tiro, Aua Adamanti.

Non hà tante Vue Scio , Libia Serpenti Non fon tante Vrne in Samo, in Perfia Frezze , Rose in Petto; herbe in Ponto, in Colco Armenta

Hor chi tuoi pregi annouerar mai tenti? Tù, col numero fol di tue fierezze, Io, col numero fol de i miei tormenti



### Agli occhi bellissimi di FILLI.

Iranni di mia vita, occhi lucenti, Orioni amorofi, Aftri animati, Chiari Fonti d'ardor, Comete ardenti, Arcieri luminofi, Archi Stellati.

Specchi de i rai del Sol, Soli cocenti, Oue il bendato Dio chiufe i miei Fati, Idoli del mio Sen, Numi inclementi, Occhi belli, occhi crudi, occhi adorati.

Vn guardo di pietà da voi sfauille Per faldar le ferite entro il mio core , Se vn guardo di rigor ne l'alma aprille .

Ma voi crudi il negate? Ahi, se in Amore Sempre è lo Stral d'vn ciglio Hasta d'Achille ; Come negate vn guardo a chi si more?



#### A FILLI, che volena alzargli la Figura Aftrologica.

Ferma Frania d'Amor. Co i Zoroastri Visoi presagir su i creduli viuenti. Da Saturno, e da Gioue e Scettri, e Rastri, Da Venee, e da Marte ire, e contenti?

Col tuo guardo prefago in fronte a gli Aftri Dunque offerui i miei Fati? ah legger tenti Ne le cifre Stellate i miei difaftri , In quei lucidi Abissi i miei tormenti ?

Non è forfe ancor fatio il tuo rigore? Il tuo ciglio ful Cielo anch'è riuolto A trouar gli Afcendenti al mio dolore?

Falle a spiar lassù, se pose Amore Tutte le gioie mie nel tuo bel volto, Tutti i rigori tuoi dentro il mio core.



FILLI, che ne le sfere ogn'hor procuri Legger del viuer mio gli Euenti ignoti, O con Marte, e Saturno il Sol congiuri, O con Venere Gioue vnilca i motr.

Dimmi sù gli Aftri erranti, ò sù gl'immoti Quai prefagi infelici, ò lieti auguri Nel corfo di mia vita a me fai noti, Che sù'l piè de l'Età giungan ficuri?

Ah, che di Stella in Ciet fifto plendore Non può mostrare il mio destin disciolto, Se'l Destin d'yn'Amante è solo Amore.

A che dunque sù l'Etra il Ciglio hai volto? Il rigor de i miei Fati io chiudo in core, I Fati del mio con tù chiudi in volto.



## Nel medesimo Soggetto A F ILLI.

FILLI tù, che le luci ergi sù gli Aftri Per far chari del Cief gli Euenti ofcuri, E da fillo fplendor fempre afficuri Con Gioue i Sogli, e con Saturno i Rastri,

Tù ne Pianeti miei co'i Zoroastri Scopri le Sorti, e i Fati miei misuri, Così del viuer mio legger procuri, Ne i fogli de le sfere agi, e difastri.

Nè dal Cielo il tuo guardo hoggi s'aretra, M1 vuoi trouar l'Occaso mio da l'Orto, Che in Ascendente il Sol vita m'impetra.

Oh di FILLI spietata empio conforto ! Già co gli occhi m'vccise, ed hor sù l'Etra Cerca gli Anni di vita ad vn, ch'èmorto .



Sogno amorofe a RILLI.

Ra vícita la notte, edio dorniua, Quando in fogno m'apparue il mio bel Nume Gli ondeggiaua ful evine vn'aureo Fiume, Vna calma distatte il fen gli vanua.

Colme d'amor l'arcière luci apriua, Nel cui giro il mio cor viuer prefume. Ridean liete le labra, e a vn tanto Lume, Sù le guance odorofe April fiorius.

L'effermi apparla in luminose forme, Se fù la gioia mia gioia fognata?

Sognai gederti, e strinsi vn'ombra informe. O del mesto mio cor Sorte spietata? Se pena, ei veglia, e se gioisce, Ei dorme.



#### Costanza amorosa AFILLI.

A Rmate di rigor sempre i bei Cigli, Siate sempre crudel Nemica amata, Sorda a niei preghi, al mio seruire ingrata L'Empietà soloa voi detti i comsigli.

Soffrirò pur non meritati effigli, Softerrò pur voftra fierezza víata, E poi, che m'arde in fen fiamma oftinata, Mi fian dolei i dolor, cari i perigli.

Pria, che ceffar d'amarui, lo morir voglio. Voi troppo bella, lo troppo fon costante A perdere lo l'amore, e voi l'orgoglio.

Morirò dunque, o FILLI. A voi dauante Finirà co la vita il mio cordoglio, Milero I morirò, ma lempre Amante.



## Esfageralacendoltà di FILLI.

SE l'alpro Verno, ò le'i fiorito Maggio Prole mai vide vicir da Tronco alpeltre, Te produffe, cred io, Quercia Silueltre; Te produffe, cred io, ruilico Faggio.

Forfi per far Natura vn bello oltraggio A i rigori del Bofco, al gel campeltre, Ti diede il Seno a danno mio brumeltre. Ti diede il core a danno mio Seluaggio?

Deh perche forda af duol d'Alma, che langue, Moltri, che i ghiacci Scithij, e l'onde Caspe, Entro le Vene tue formano il Sangue.

O Filli dara più de l'Arimalpe, Ma più, che dura, fiera al par d'vn Angue, Ma più, che fiera, forda al par d'vn'Alpe.



# Dispera di poter impietosire mai FILLI.

Coar ful dorfo a Stige alti Palagi, Suellere il centro al pallido Arimafpe, Tronar fenza veleno in Libia ogni Afpe, Far del fangue Sidonio auare Stragi.

Di theforiero Mar torre i difagi, De i biondi gorghi impouerir l'Idafpe, Contar le ricche arene a l'onde cafpe, Mouer tempeste, e calpestar naufragi.

Schernir di Gioue il formidabil Telo, Rifuegliar contro lui Thitanio orgoglio, Regger ful crin de gli Aftri i fati in Cielo.

Potrò prima, che possa il mio cordoglio , Riscaldar di mia FILLI il sen di gelo , Aumollir di mia FILLI il cor di Scoglio .



Si duole della trudoltà di FILLE, e la prega a deporla una volta.

A L tuo fguardo primiero il core aperto Qual Dea t'accolle, e t'inalzò l'Altare Ti ferui, t'adorò, foto al tuo merto Suenò gli affetti, e infanguinotti l'Are.

Se varcai per vederti horrido Mare, S'habitai per gradirti atro Deferro, Non fpauentoffi il cor sir l'onde amare, Tra Bofchi ancor fu l'holocausto offerto.

Ahi, ma che valmi Idolatria fi bella ? Sempre cieca al penar , forda al cordoglio , Fosti Cometa a l'Amor mio, non Stella .

Deh cesi vn di si feonoscente orgoglio,
Che questa Alma redel, non mai rubella,
Dea, non Furia, ti vuol, Porto, e non Scoglio.



Stando in Villa A F I L L I crudeliffma.

Desta a i gemiti miei l'Alba sen'esce, E accompagna co i pianti i miei martiri \$ Sorge l'Aurora, e a i miei lunghi sospiri Co i suoi fiati Sabei vigore accresce.

Mormora il Fonte a i miei Singulti, e melce A le lagrime mie gli ondofi giri : Vlula il Mar comoffo a miei deliri , Guizza al mio delirar fitidulo il Pefce .

Che più forte infelice? al mío lamento Rifponde Echo pietofa in mesti gridi, Ed echeggian gli Scogli al mio tormento.

Piangono al mio cordoglio e Monti, e Lidi, Piange il Rio, piange il Nembo,e piange il ven-Milero! ma tù fol FILLI ten ridi. (to,



Si persuade FILLI a deporre il Lutto, ed a rimaritarsi.

A Noor veil funebri al Crin Lucente? Ancor vedoue Spoglie al nobil Fianco? Deh, se vn sedele Amor n'arde egualmente, La sua Face Himeneo seuota pur'anco.

Scenda a miei caldi voti, e fe non manco Io di feruido cor, tù d'alma ardente, L'accenda al nostro foco, e non mai stanco Di leggittimo ardor n'empia la mente.

FILLI che penti? Io d'vno Stral fon punto, Che, se presto rimedio al cor non porto, M'haurai viuo Amator, Sposo defunto.

Deponi il Lutto homai per mio conforto, Netardar più, che, se più tardi vn punto, Misero! il portarai per più d'yn Morto.



## L'Echo d'Amore.

In occasione di certa indispositione di febre, patita da FILLI.

Vngo vn Rio, che correa trà due Dirupi A sfogare vn'Amante i fuoi tormenti, Ahi (gridò) ma ben tosto Echi eloquenti, Ahi, ahi, ahi strepitar da caue Rupi,

Ahi (legul) come, o Amor, fosfri, che arcupi (Ria Febre a FILLI il Sen? come il confenti, Senza mouerti punto a miei Lamenti?

Menti, all'hor replicargli Antri più cupi

E che? FILLI non hà febre feuera ? Ei ridifle, ed ancor l'Eco cortefe Fè rimbombar da i fianchî vn v'era, v'era.

Se v'era, non v'è più (lieto Ei riprese) Ma sì gran Sorte il cor quasi dispera. Sperasspera, intonar pur'anch'intese.



Crede di veder prima tutti gl'impossibili farsi possibili, che veder FILLI incostante.

VEdrò tornare i rapidi Ruscelli Con retrogrado corso a i patri Fonti , Volar garruli i pesci in cima a i Monti , Guizzare a l'onde in sen muti gli Auge!li .

Vedrò ne l'arío grembo a i Mongibelli, Tremar di freddo in sù l'Incude i Bronti. Stringer con dubbia man noui Fetonti, Sù i Caualli Febei gli aurei flagelli.

Vedrò pria de l'Aurora il Sole vícito , Sormontato sù gli Aftri il Mar fpumante , Senza acque il Mare, e fenza arene il Lito .

Vedrò lasciare i Fulmini al Tonante, Il moto a i Cieli, a gli Elementi il Sito, Ma nò, non yedrò mai FILLI incostante.



Che nelle auuersità di Fortuna; uon lastià d'amar E I L I contrastatagli da Prepotenti.

O, non mai mi vedrete Aftri tiranni Viuer fenza adorar F I L I I lontana: Mouete pur con influenza infana, Qual più rigido Throno hoggi a miei d'anni

Trarrò vedoui i dì , raminghi gli Anni Dal Mauro Lido a l'Hiperborea Tana: Ma dal Libico fiutto a l'onda Hiroana Fian Trofei di mia fè fi lunghi affanni .

Non può, Stelle spietate, inuido orgoglio Sù gli affetti del cor. Siasi pur'atra, La faccia di Fortuna al mio cordoglio.

FILLI è sempre il mio Nume. Indarno latra, Perche io più non l'adori, ira di Soglio, Che s'eterna ne rischi Alma idolatra.



## Standoloneano da FILLI in una Fortezza

Vì doue il piè d'inacefsibil Safio Bagna Rocca real ne l'onde amere, Quì doue, ò volga il Ciglio, ò moua il paffo, Non trouo altro, che Scoglio, altro, che Mare.

Qui col pensiero in te FILL I trapasso In estasi amorosa hore si care, C'horrid'onda, Astro rato, alpestre Misso, Giardin, Zessiro, e Calma a me sol pare.

Oh se qui doue a te pensando ogn'hora E Scoglio, e Vento, e Mar pongo in oblio, Meco t'hauessi, e che sarebbe all'hora?

Nol sò. Ben sò, che fei mio Nume, ed io, Se viurò teco entro l'Inferno ancora, L'Inferno haurò per Paradifo mio:



#### In long amanza de FILLT.

Hi non sà cola fia pena, che vecida Con carnefice firatio Alma coftante: Chi non sà cola fia gioia, che rida In reciprochi affetti a vn bel fembiance.

Non penfi esposto a l'Aquila homicida Col redinino cor Titio spirante, Non frà souti amplesti in sen d'Armida L'Estense Acchille essemminato Amante.

Nò, non Prometheo a l'impietrite brume , Non in gonna di Iole Hercol negletto , Non Tantalo al Ruscel , Leandro al Lume

Viua lontan dal fospirato Oggetto, Mora vicino a l'adorato Nume, E saprà cosa sia Pena, e Diletto.



#### In lont an anza a FILLI.

Ungi da te Fillide cata, oh Dio!
Rufcelletto non miro, aura non fento,
Che i miei fofpiri to non confegni alvento,
Che non accrefca al Riuo il pianto mio.

Si de l'aura, e de l'onda il mormorio ; Ti dirà la mia fede, il mio tormento . Mifero ! e da chi fero hoggi va contento ? » Dal vento ? B Sordo . Dal Rufcello ? è Rio . \

Ah sia pur sordo il vento, el Rio tiranno, Che ben saprà per vie più certe Amore Mostrarti, che il mio cibo è sol l'assamo.

Ma che? pena per te fi lieto il core,

Che in paragon di giola al par non vanno

Tutti Diletti altrui col mio Dolore



#### Nel medeme Soggeto di Lont ananza.

PAscer di cibo eterno Aquila edace Sul rinascente cor sempre digiuna, Stancarsi inuan senza masposa alcuna Nel perpetuo agitar Sasso sugace.

Star sù Rota crudel, che mai non tace, Scherzo immortal di mifera Fortuna, Ber con fauci affetate, oue n'aduna, L'onde più fresche il Rio, polue fallace:

Titio, Silifo, Tantalo, Ilsione, Gran pene lono, è ver, ma vi conforto, Che le mie son più grandi al paragone.

Gli affanni, che frà voi diuis hò scorto, FILLI lontana in cor tutti mi pone, Voi stat in va Inserno, io più ne porto.



#### Horologie ad Acquain Lentananza a FILLI.

Veski in gemino Vetro onde stillanti, Che, mentre ogn'hor giù per angusta vscita Cadono a misurar gli agili usanti, Mostrano al miser'huom l'hora suggita.

Sono, o FILLIDE mia, lono i miei pianti de Che mi traffe dal cor doglia infinita, Quando Sorte nemica a i fidi Amanti, Lunge da te mi astrinse a trar la vita.

Piansi all'hora, e'l mio pianto accolle Amore Quindi ingegnoso soffatto a miei danni Chiuse qui dentro il lagrimato humore.

O Induluia rea per eternar gli affanni! Prende il mio pianto, e lo dittilla in hore L'hore mi addita, e mi fà pianger gli Anni



#### Acener SAMOUTUP

#### Lontananza da FILLI.

Vnge da te mia FILLI vn sol momento
Non mi lasciano in pace i miei martiri,
Ch'omunque il pie riuo!ga, d'l guardo giri,
Sempre meco ne viene il mio tormento.

Mormora ogn'hora il Fonte al mio lamento, Stridono ogni hora gli Echi a miei deliri, De le lagrime mie, de miei fofpiri Va gonfio il Fiume, e forfennato il vento.

Sorga il Sol, rieda il Sol fempre mi vede Scioglier l'alma in fospiri all'hor, ch'è forto Sciogliere il core in pianti all'hor, che riede.

Cosi viuo al penare, al gioir morto, Suenturato Amator per troppa Fede Posto hò Sol nel tormento il mio Consorto.



Non puo corrispondere all'Amore di Nice a cagione della fede, che ferba a Filla,

Quindi prende a mostrar la dissomiglianza, che vi èfra Nice , & Effa .

Tice a che più mi tenti? io facro a FILLE Sù'l'Altar de la Fe l'alma idolatra : Tù non sai che sia fede, e inuan non latra Stuol di Proci lasciui a tue pupille.

S'hauessi tanti cor quante hò fauille. Sol per FILLI gli haurei sia bella, od atra: Tù diuidi vn fol cor, qual Cleopatra, E perigli Antoni tuoi d'vn ne fai mille.

Hor t u che speri? Io tue speranze tronco, Tu piena di lulinghe, lo tutto orgoglio, Tie per me moltruofa, io per te monco :

Ah che al fin per mia gloria, e tuo cordoglio Tù volubile Fronda, 10 Itabil Tronco, Io Scoglio ad onda fon, tù Spuma a Scoglio.

63. (F3)

#### Sofpettando di effere stato abbandonato da F 1 L L I.

Dynque ancor tù congiuri hoggi a miei danni Con Fortuna Sleal FILLI adorata, Che mi fospendi ogni assistenza vsata Anzi che solleuarmi in tanti assanni?

Ma che? Se ben ful più bel fior degli anni Mi pioue influffi rei Stella fpietata, Placarò pur'al fin mia Sorte irata, Ch'ardon di breue luce Aftri tiranni,

Quindi fia l'empio tuo vil portamento, Quanto infamia immortal di tua bellezza, Tanto de la mia fama alto ornamento.

Andremo ambi in effempio ogni momento: Tù Specchio d'incoftanza, io di fermezza Tù Mostro di perfidia, io di tormento.



Mil mentre Filli stana in procimo di fuggire por Mare dall'Albergo, done venua ritenuta.

GIà sù furtiuo Pir FILLIDE mia, Perch'è tutta costanza, al Mar si sida, Fugge, e in serbar la libertà natia Di si nobile suga Amore è guida.

Venti pigri hor che fate? onda, che rida A vostri vrti cortesi, apra la Via. Ma chi sà, che fra Voi Borea non strida Arapir nel mio Ben noua Orithia?

No, nò, fermate pur, ch'io non vimploro . Ripiglio i Voti, ah troppo rei deliri, Se confidaffi a i venti il mio Theforo.

Che bifogno han di vento i miei difiri ? Perche voli ful Mar Filli, che adoro, Fanno officio di vento i miei Sofpiri.



A gli occhi negri di Filli .

Hi v'è morto, ò begli occhi; onde vestite Sempre a brino, ed ogni hor siete ridenti? Non, il Sol, perche in voi son l'Ombre ardenti. E con ombre si chiust il giorno aprite.

Non le Stelle, che in voi tutte le vnite Nel girar fempro auuerfe a miei contenti, Forfe la Luna 2 nd, che i raggi algenti, Per ester velenosi, a lei rapite.

Ah sò ben chi v'è morto occhi ipietati. La Pietà fol v'è morta , ed io difpero Che i miei deltini in voi iplendan placati.

Ma che ? pietosi vn giorno anche vi spero, Se al mio cor vi specchiate occhi adorati.: Paragon di mia Fede è il vostro Nero.



A Filli per il suo bellissimo Crin d'oro;

P A qual Gorgo d'Eritra, ò alpestre Monte Víci l'oro , che al Crin ti ondeggia in siume? Chi mai filotti, a incoronar la fronte, Si bel Thesor, si lucido Volume?

Forle là vè Zampilla il Gange in Fonte Scelle l'aurea materia il Delio Nume ? Forle Egli, per aprir nouo Orizonte, Al Crin filo sì pretiolo lume?

Ah non da Balze (cabre , ò Eoe Marine La ricca Massa vscì ; nè Febossole Mai filare in vn Crin le altrui ruuine .

Quando dal Nulla víci l'Etherea Mole, Creoffi il Raggio, e si preluse al Crine, Al tuo Crin si preluse in farsi il Sole.



Non cessa d'amar la sua FILLI, perche s'inuecchi.

FILLI, al Verno fenil tù fai paffaggio, Non più Rofe ha la guancia, il fen Ligustri, Nè l'Arte hà goumne Eoe, Balfami industri Per farti rifiorir sul volto il Maggio.

Ma non curo io l'incanutito oltraggio, Che ful tuo biondo Crin neuica i Luftri, Che non perciò le tue fembianze illuftri Nel centro del mio cor fcemano il raggio

T'ammirai , quando in te fioria l'Aurora , T'amai , quando il tuo giorno era lucente , E t'amarò fino a l'Occaso ancora .

Sì, sì col piè de gli Anni a l'Occidente Corra pur tua beltà , che sempre adora Ostinato Idolatra il Sol cadente.



# RIME





## RIME MORALI

NHLEANNO NVOVO ALLASACRA GESAREA MAESTA Di:

LEOPOLDO Primo, Imperadore de Romani. IL TEMPO,

N Serpe e'l Tempo, e in agghiacciato Cielo-Già col piè del vecchio Anno, hogsi defunto, Sti ifciando ogni hor l'agili Squame, è giunto, A rinouarsi in fra la Neue, e'l gelo.

Io, che al fuo Strifcio incanutifco il pelo, Temo del fuo Velen, per cui confunto Veggio Samo, Cartago, Ilio, Sagunto, Ogni Marmo, ogni Bronzo a Thebe, a Delo,

Pur, se l'Aquila tua m'erge su i vanni LEOPOLDO Inuitto, in tua Virtù sper'io Di questo Angue Letheo sottrarmi a i danni

Sarà, giunto al tuo Nome il Plettro mio, Nume il tuo Nome, a trionfar de gli Anni, Arco il mio Plettio, a faettar l'Oblio.

F 4 L'Origi-

#### L'Origine Del Tempo.

On anco ardea di Stelle il Cielo adorno, Sul Polo il Ciel non s'inchiodana ancora, Non v'era Mar, che s'increspasse a l'Ora, Non v'era Sol, che illuminasse il giorno.

Vn Chaos informe, vn torbido Soggiorno. Era quant'è, quanto non era all'hora: Stelle, Ciel, Polo, Mar, Sol, Giorno, Aurora Tutto staua in potenza a l'Atto intorno.

Quando 2 yn detto Diuin Natura nuouz S'hebber le Cose in Tempo , e'l Tempo forte Quindi sù i nostri affanni ognor si trouz.

Na sca pur l'Huomo a la Nestorea Sorte, Conti gli anni di Cuma, al fin non proua In tanti Anni di vita altro, che Morte.



### Descrittione del Tempo ?

Ditrè Corpi è composto il Tempo alato; L'Vno in mezo a gli due detto è Presente. Breuissimo di Mole, e ogni hor cadente, Agilissimo al Volo, e ogni hor legato.

L'altro, che resta indietro, egli è'l Passato, Quasi ridotto a imaginabil Ente. Sembra vu Fragmento informe, anzi vn niente, In cui torna a giacer tutto il Creato.

L'vitimo Corpo suo poscia d'I Futuro, Che di tenebre ignote il volto ingombra, Nè si raunisa mai, stando a l'oscuro.

Tale il Tempo fugacce a l'Huom s'adombra In questo Gerion , ch'ester figuro (bra. Sù trè Momenti vn Lampo , vn Sogno , vn Om-



#### Voracità del Tempo!

R Ota con Mano egual l'horrida Falce Il Tempo mietitore, e'l Tutto tronca : Cade il Tetto di Marmo, e quel di Salce, Il Palagio Real, l'Erma Spelonca.

E'doue Aurelian ? doue è Scitalce ? Oue Crefo ? Oue Atreo ? la Falce adonça Gli fè sua Messe, e in poluerosa Calce Più non gl'imperla il Crin l'Egittia Conca

Voi Grandi Heroi de la fastosa Colco, Từ del Fasto Latino ampio Theatro, Sciolti in ruuide glebe, ara il Bisolco.

Sì, sì Dario, Alefsandro, Hilo, Antipatro, Templi, Reggie, Città formano il Solco, Oue il Tempo Arator guida l'Aratro.



#### VANTI DEL TEMPO.

Figlio del Moto, è Genitor de gli Anni, Quando dal Nulla Iddio compo e il Tutto Nacqui nel Cielo, a mifurar co'i vanni Quanto produtti mai, quanto hò diffrutto.

Per me ne fixoi Sepoleri Egittio Lutto Più sù i morti non tien viui gli affanni g Per me ne Latij Marmi a Ciglio afciutto Miranfi effinti i Secoli tiranni...

Ciò, che Senso non hà, ciò, ch'è viuente, E mia preda, è mio patto, anzi me stello Diuoro ogn'hor con instancabil dente.

Tempo fon detto in tre momenti espresso, Vn Passato, vn Futuro, ed vn Presente, Eastin non son, che vn momentaneo Adesso;



#### Nel medemo Soggetto .

N Acqui col Cielo, e sú dal Cielo m'allargo In ogni corpo lucido, ed ofcuro, Balfamo momentameo del Futuro, Del Paffato, e Prefente Ombra, e Lethargo

Di tenebre la notte io fon, che spargo, Son'io, che illustro il giorno, io, che misurd Gli Artichi giri al Plaustro humil d'Arturo, I Viaggi Stellati al Legno d'Argo.

To col raggio del Sol tutto produco, Io col moto del Ciel tutto difruggo, Produttor, Difruttor non mai caduco.

Caduco è l'Huom, che in vn momento io struggo, Io, che inussibil sono, e in lui riluco, Riluco Sol quando il rapisso, e suggo.



Cosa sia il Tempo.

A Hi cofa è'l Tempo ! Vn'agitato Oreste, Che di Morti, e rouuine ogn'hor si pasce : Vn'indomito Antheo , che a le sue preste Successue cadute ogni hor rinasce.

Vn'Hidra, a cui le rediuiue Teste Son gl'instanti del Dì, che muore, e nasce; Vn'Angue, che spandendo Ale funeste, Corre a vecider gli Alcidi ancora insasce.

Vn Ente imaginato a tutte l'hore, Vn'Effinera in Morte entro la Culla, Vna Fenice in Culla all'hor, che more.

Vn momento, che viue, vn, che s'annulla, Vn'incognito Spatio, vn noto hori ore, (Nulla Vn Moto, vn volo, vn Sogno, vn'Ombra, vn\_



#### Lofteffo Soggetto

SAi cosa è'l Tempo? Vn sol momento espresso. Vn sarà Successimo, vn Fu sinanito. Tre moment: in vn punto, vn punto islesso. Che in apparir presente appar sparito.

Ma, le'l Tempo è vn momento, ch'è fuggito, Vn fara, che riflette, vn Fù riflesso, Tal momento Ei non è, s'è già spartito Nel Sarà, che non è, nel Fù siccesso.

Ah nò, Tempo tù fei quel, che fei flato . Vn Prefente in Paliato ogni hor cadente ; Vn Prefente in Futuro ogn'hor volato .

Il Futuro, che arriua, è già Presente, Il Presente, che parte, è già Passato, Il Passato, che andò, resta yn Niente.



#### Dinisione del Tempo.

Tempo, che mentre parlo, e mentre scriuq Sul moto de la Penna, e de la voce Con si tacito piè corri veloce, Che ne men col pensiero io nai t'arriuo.

Tù morto appena nato , e sempre viuo, Sei di te stesso distruttor seroce; Postumo, e Antecessor, cui gioua, e noce Vn'istante suggito, vn suggitiuo.

Euggitino è l'Euturo, che succede Al fuggito Presente, e questi auuinto Resta al Passato, e al fuggitiuo cede.

Cosi nel Prima, e Poi Tempo distinto Non sei Prima, nè Poi, ma ben si vede Che in mezo al Prima, e al Poi tù resti essinto...



#### GLI EFFETTI DEL TEMPO

Saputi, e non curati.

SO', che rapido il Tempo al par del Sole Soura i lampi del dì l'Ala ha fpedita, E di fe stesso, e Genitore, e Prole Muore ad ogni momento, e torna in vita.

Sò, che i Bronzi confuma, e i Marmi trita Col fuo dente, che in polue il tutto vuole. Chi l'Attico Pirreo? Chi più n'addita Il Cario Maufoleo? L'Brefia Mole?

Sò, che Perfico Fafto, Orgoglio Affiro Preme egualmente, ed egualmente annulla Ne la Reggia, e ne l'Antro Attalo, ed Iro,

Ma Saper tutto ouesto è saper nulla, Il Saper, come il Tempo è vn sol respiro, Questo è saper, che sia Feretro, e Culla.



### Al Tempo conosciuto cosa è.

del Presente imaginario metro, Del Passato, e Futuro ombra Lethale, Essimera, che mori in sul Natale, Fenice, che rinasci in sul Feretro.

Tù Specchio de la vita,e non fei Vetro, Tù Vetro, che s'infrange, e non fei frale, Hidra non fei, che morde, Harpia, ch'affale, E diuori, e rapifei il Bello, e'l Tetro.

Tù mai non viui, ed ogni cosa vecidi, Eraclito, che l'huom vuoi sempre in Lutto, Democrito, che l'huom sempre deridi.

Sogno su fei da vana Idea produtto , Mx benche vn Sogno fei, vinci gli Alcidi, Ma benche vn Nulla fei, distruggi il Tutto .



#### IL TEMPO

Mostro più crudele , e più terribile di qualunque Mostro.

Tempo tù, che diuori il viuer mio, Da che per opra tua m'hauelti in Cuna , Harpia non fatia mai, non mai digiuna . Fin, che fon Cibo tuo, fin, che fon'io

Hai tu quanto d'horrendo il Lago aprio , Hai tu quanto di fero il Boko aduna ; Non Hidra nò, non Angue, ò Fera alcuna T'vguaglia in crudeltà Moltro più rio .

Mostro Sleal, che turbi il mio Sereno, Angue lethal, che m'auueleni in pace, Fera crudel, che laceri il mio Seno.

Tù fenza artigli fei tutto rapace, Tù fenza gelo fei tutto veleno, Tù fenza bocche fei tutto vorace.

> (\$43) (\$43) (\$43) (\$43)

Il Tempo Distruggitore del Tutto fuor, che de Fiumi.

Ve a formar la portentola Thebe Trasse canora Forza afpri Dirupi , Hoggi fugace Rio morde le Rupi , Hoggi rozo Arator frange le glebe .

Qual Tempio Efelio patteggiò con Ebe ? Tempo, e qual Mole alfin tù non dirupi ? Non può Tetti più valti, Antri più cupi Sottrarre a i colpi tuoi Monarca, ò Plebe .

Mortale, è folle il tuo difire interno. Ciò, che più credi erger perpetuo, o come. In faccia di chi corre initabil fcerno!

Le Cittadi più Salde alfin fon dome , Solo i Fiumi agitati in giro eterno Serban ne la lor fuga ;mmoto il Nome ...



Lio, che ver le Nubi, e foura i venti Alzò Moli fuperbe al Ciel vicine, Hoggi ful dorfo de lè fue ruuine Sente correr gli Aratri, e gir gli Armenti.

Roma, che a debellar straniere Genti Oltre i lampi del dì stese il confine, Sotto i Solchi sen giace, e vede al fine Caduti gli Archi, i Campidogli spenti.

L'Egitto ancor, che per trofeo regale Mira, che i Maufolei l'Età difsolue, Mostra, come l'Etade il Tutto assale.

L'Età, che in polue ogni Poter rifolue. O de l'Egro mortal Grandezza frale ? S'è in piedi, è terra, e s'è caduta, è polue.



Sidescrine l'Anno nelle quattro Stagioni, per mostrare Quanto sia breue la vita humana.

Nasce l'Anno fugace. April fiorito Appresta al suo Natal fasce odorate, E poscia adulto col Nemeo ruggito Intima a i rai del Sole hore infocate.

Quindi a fue labra aduste Autunno ambito Offre in dolce ristoro Vue suenate, E co'i Crini del Verno incanutito Spira in grembo a Giunone aure gelate.

Qui lo chiama a morir Stella opportuna, Che, mentre la fua morte in Ciel rimbomba, Nuoui istanti di vita il Ciel gli aduna.

Mortal quanto contraria è tua Fortuna; L'Anno troua la Cuna entro la Tomba, L'Huomo troua la Tomba entro la Cuna;



All'huomo amhitiofo fi mostra Quanto breue siala jua vita,

He pensi Huomo superbo? I tuoi Trionfi La Morte ogn'hor per momentanei addita? Aura lieue di gloria, ahi non ti gonsi, S'ogni tua Gloria e in apparir sparita.

De la rapida Età , quando trionfi L'Ale s'impenna al fuo fuggir la Vita , E quando hai d'empio Fatto i penfier gonfi , Congiunta al precipitro hai la Salita .

A che dunque ten vai di gemme ornato, Se Scherzo d'vn Destin quaggiù soggiorni, Ch'al Sepolero ti chiama appena nato?

Ti diè la vita vn Fiato all'hor, che a i giorni Ti chiamò da la polue, ed in vn Fiato, Mentre spiri la vita, in polue torni.



Sidimestra à FILLI la fugacità della fua bellezza,

S<sup>E</sup> vn cigllo ammirator volgo al tuo Vifo Mifteriofo April troua il mio Ciglio : Clria difriolta sù'l tuo Crin rauuifo , La Rofa al labro, e ne la Fronte il Giglio

Su la neue del Collo arde Narcifo, Ne le guance apre Aiace vn bel Vermiglio Spiega il Liguitro in fen candido rifo, Efiorifce in quel rifo il mio periglio.

li che? Quanto più fei florido inciampo, Tanto più tua bellezza è mio tor nento, Perche, s'ardi col Sol, fuggi col lampo.

Penío d'amarti fempre, amo vn momento, Bellezza Giouanile è vn Fiore in Campo, (to. Brina in Fior, Fiore in Fronda, e Fronda al yen-



# A FILLI, che si mirana in un Piume;

A Che Fillide incauta il Fiume algente Limpdo Configlier fai del tuo volto s Forse non t'ostre, in lagrime disciolto, Sù le Ciglia il mio cor Speglio innocente s

Fuggi quel Rio , che dal tuo Bel prefente Impara a l'Empietà d'esser riuolto , Se pur non gioua al tuo pensier, raccolto Iui mirar quanto è beltà corrente .

Appena l'Onda in fen l'ombra riceue Del tuo color , che a vn tratto fol diftrugge La tua liquida Imago in corfo breue .

Le dà naufraga Vita, e in vn la Sugge Il Riuo accorto, e sà mostrar, che deue A sugace Beltà Specchio, che sugge.



Del Marchefe Santinelli. 145

Ritorda alla medesima la fugacità della sua bel. lezza, e la configlia a godere fino, ch'è Giouane.

TEue, e lampo tu sei, sei Rosa, e Giglio Filli, che del mio cor sdegni l'affetto: Rosa sembri a le gote, e Giglio al petto, Neue a la fronte sei sei lampo al Ciglio.

Deh l'empia ritrofia manda in effiglio, E sia d'amore il tuo bel Sen ricetto. Dà morte al mio dolor, vita al diletto, E spegna i tuoi rigori vtil consiglio.

Godi hor, che sei de l'Alme vn bello inciampo Mentre sai pur', che la beltà suanisce, Beltà, ch'è Rosa, è Giglio, è Neue, è lampo.

La Rosa, e'l Giglio in vn fol di languisce, La Neue al primo Sol non troua Scampo, Lampeggia il lampo, e in lampeggiar sparisce.



Tilli, i lampi del Sol nel Vetro impressi

Filli, i lampi del Sol nel Vetro impressi Amlei lumi del Sol riporta i lampi E perche in sen di doppia siamma auutampi, Giunge a begli occhi suoi raggi indesessi.

Per dar perigli al cor, dunque non cessi
D'apprestarmi pur anco ardenti inciampi?
Ma sù lo Specchio inuano il Sol tu stampi,
Che i rissessi del Sol son tuoi rissessi.

Lampeggia pur crudele: Io non m'aretro: Quei Rai non mi fan guerra: Haurò ben pacea Se quel Cristal mai per tuo Specchio impetro.

Volgi, volgilo in te Filli fagace, E vedrai, che beltà frale è, qual Vetro, E vedrai, che qual lampo, ella è fugace.



#### Del Marcheje Suncineili.

A FILLI, che cerca Thefori fotterra.

FILLI deh ferma. Oue nascosi Erari Chiude al Sol, che gli crea, monte remoto, Sù ricchi precipitij Animi auari Traggano incerto pie per colle ignoto.

Ferma, non fcioglier tù fordido voto, Onde ful dorfo à Stige ir ti prepari: Nè fplenda Aftro ful Ciel d'auido moto, Che le Miniere a fuifcerar t'impari.

Da cure ingorde vn mio pensier t'assolue, Mentre il tuo Volto ogni thesor diserra, Che si cela nel Suolo, ò in Marsi volue.

Che non è soura vn volto, ò pur sotterra Il Thesor di Bellezza altro, che polue, Il Thesoro del Mondo altro, che terra.



#### NELLO STESSO SOGGETTO.

Ermati FIL L I incauta. A che sotterra Tenti col Ferro aprir le Vie de l'oro? Val più la tua beltà d ogni Thesoro, E'l Thesoro, che cerchi, in te si serra,

Tù per argento, ed oro al Suol fai guerra, Ed io da! Ciel le tue ricchezze imploro, Che nel tuo bianco fen gli argenti adoro, Che'l tuo lucido Crin gli Ori differça.

Ma de Thefori tuoi Filli pauenta, Che, fe in Or dura gleba il Sol rifolue, Fia la bellezza tua dal Tempo spenta.

Odi vn pensier , che nel mio cor si vosue , Quella , ch'è polue, vn bel Thesor diuenta , E questa, ch'è vn Thesor, diuenta polue .



Con Poccasione della Girandola di Castello S. Angelo in Roma si mostra a FILLI cosa sia la sua bellezza.

S'Erge ful Tebro in cento fiamme, e cento D'ingegnoso splendor Nembo tonante, Che figurando vn Mongibel volante Intima a gli Astri vn lucido Spauento.

Pione il foco, arde l'onda, ondeggia il vento, Mentre illumina l'ombre al-Ciel stellante. Ma che? tutto fplendor dura un'iftante, Se diujen tutto Fumo in yn momento.

FILLI cost tù splendi, ed io ne auuampo; E pure vn dì nel mio dolor presumo, Che sorga a l'Alma vn momentaneo scampo.

Senti. Di lufingarti io non coftumo, Non è bellezza in apparir , che vn lampo, Non è bellezza in lampeggiar, che vn Fumo.



Si descriue la fauola di Euridice,per mostrare quanto sia breue il diletto delli Amanti, e quanto sugace la bellezza feminile.

Sende Orfeo ne gli Abiffi, e l'empia Dite Placafi al Duol d'Ammonio fo affanno. Chiede Euridice, e l'immortal Tiranno Tutto concede a l'harmonie gradite.

Ricco del suo Thesoro orme spedite Torna a calcar tra l'ombre, e mentre stanno Per riuedere il Sol, mentre non hanno, Che a trarsi suor de le Tartaree vicite.

Vo'gefi a rimirarla Orfeo contento , Ed ella , quafi il Fulmine la tocchi , A l'incauto fuo ciglio è fciolta in vento .

Quindi apprenda il Mortal, come trabocchi Il piacer d'vn'Amante a vn fol momento , La bellezza d'vn Volto a vn girar d'occhi



Domes, ele inuecchia, pon trous più Amanti.

Sà l'oro del tuo Crin speso è da gli Anni Per riscattarne il cuos da tue catene : Glà sciolta ogni Alma il tuo rigor solhene, Nètrahe da Crin di neue accesi affanni.

Non veggio a i dolci rai d'occhi tiranni Più ne le guance tue fiorir le pene: L'Arte inuan s'affatica, inuan ritiene Tua giouentù sù coloriti inganni.

Non più Ciglio scortese i Seni insetta: Hà satto a scherno tuo l'annosa Etade De crudi oltraggi miei cruda Vendetta.

Ah, che al fin da vn bel volto il fafto cade, E fe fere beltà , come Saetta , Come Saetta ancor , fugge Beltade.

that each are at their county



Si parla allegoricamente ad un Fiumicello orgoglioso per la Piena .

I Gnobil Rio, da volgar Fonte vícito Con poch onde a lambir Sabbia infeconda, Non fuperbir, s hor nel tuo feno abbonda Da gelo Alpin Torrente incanutito.

Non strepitar, se per troppe acque ardito Ten vai baccante a flagellar la Sponda, E di non proprio humor cresciuta l'onda Sbalzi i ripari, e ti diuori il Lito

Non fuperbir, non flrepitar cotanto. Se il Verno a intumidirti humor ti diede La State haura d'inaridirti il Vanto.

Riso di gran Fortuna hà poca fede, Pien di vicende è l'Anno, ed io frà tanto Calpestarti anche spero yn di col piede.



Statua d'Amore vestita da Hercole in atto di riderre

Allo Scultore .

SCultor mal faggio, ond'è, che in viua Pietra Hai fotto herculea forma Amore impresso è Non fai, che a vn dardo Sol di sua Faretra Cangiò la Claua in Fuso Hercole istesso è

Forse da l'Arco suo tregua s'impetra? Forse non vanta ogn'hor braccio indesesso? Che a mostrar, che in serir mai non l'asetra, L'hai da vn'Hercole tu ne marmi espresso?

Và stolto Fabro. Amor non sù mai stanco. Hercol ben sì, che riposar si vide, Quando armò di vil Rocca il sorte Fianco.

Mira, ch'Ei steffo nega essere Alcide, Se mentre al tuo Scalpel l'Arte vien manco, Amor, che pianger sà, di te si ride.



La Fauola de Giganti In tempo di Persecutioni Al Signor Conte Carlo de Dottori.

IN quai perigli, o Ciel, tù fosti all'hora, Che Flegra armosti, e inalberò li Scogli? Tremar le Sfere, e sù gli et zrni Sogli Trasfer consusi Dei dubbia dimora.

Pallida al fuo Titon tornò l'Aurora, Per confolare i timidi cordogli: Smarrito Tifia i forfennati orgogli Ne l'auuentate Balze vrtò la Prora.

Ma tolti alfin da la Faretra accesa Pochi Fulmini Gioue, horrendi Scempi Fè de i Titani, e restò l'Etra illesa.

Carlo, inuan non rammento hor questi Essempi. Sorgan Giganti, io non pauento ossesa, Nel Ciel consido, ei fulminar sà gli Empi.



### Omnia Mors aquat.

Tù , che stringi entro dorata Reggia Fastoso Regnator Scettro vibidito , Deh per breue hora sol lungo Cocito Col superbo pensier meco passegia.

Iui il Pastor rimira, il Rè vagheggia, Se distinguer li puoi sul morto lito Ah che indistinti son, tutto è suanito, Non v'è Diadema più, non v'è più Greggia

Stigio Nocchier sù difperata Barca Leua fol nudi Spirti, e non pon cura, Se questi su Bisolco, ò quel Monarca.

Confonde i nostri Nomi in Vrna oscura Con sorda mano inesorabil Parca : Iro, e Creso hanno in Morte egual Ventura .



L'Orologio da Sole deue segnar solamente l'hore dell'Huomo

On più filo di polue al Tempo edace Incateni del piè l'Ala incostrante : Non più Stilla, che inonda, onda stillante Cancelli de l'Età l'orma sugace.

Con ferrei denti al fin Rota mordace Non più laceri l'hore al di volante . Per mofirar , come l'Huom more ogni illante, Bafta l'ombra d' un Ferro, ombra loquace .

Questa additi de l'Huom la vita breue , Vita , che sempre di miserie ingombra E qual Ferro, è qual Ombra infausta, e lieue

Non mai feren di gioia a lei diffombra Dal fen le cure . Ahi mifurar non deue Così torbida Vita altro, che vn'Ombra.



#### Riflessione Morale sopra le Ruuine di Athene.

Glà qui s'ergea la gloriosa Athene Con Superbia di Marmi al Ciel vicina: Hor quì nemen di lacera ruuina Poluerosa reliquia offon l'Arene.

E tornata al fuo Nulla. Herbofe Scene La mostran de l'Età tutta rapina: Sol d'Athene il gran i dome hoggi s'inchina, E non altro, che il Nome hoggi sossiene.

Coloffi, Maufolei, Templi, Theatri A cui nel fen theforizzaua vn Colco, Sono inciampi di Marre, vrti d'Aratri.

O di fpento thefor ricco Bifolco: Mortale, ancor per Regni al Ciel tù latri! A Reggie in polue fciolte è tomba yn Solco.



S'inuita l'Huomo a confiderare nella Fornace da Vetri lo Specchio della propria fragilità.

Erma quì le pupille, oue t'addita Milterioso ardor Cifre fumanti : ' Quì con vn Soffio sol Fabri Sudanti Danno a gonsio Cristal limpida vita.

Pur del chiaro natal và poco ardita, Ch'a l'artefici labra hor pere inanti, Hor'ad vrto leggier di destre erranti In sonore ruuine ella è suanita.

Mortal teco parlo io . Non fai , che il Fato Spesso la Cuna tua cangia in Feretro , Mentre pari al Christal l'esser t'hà dato ?

Da le fuperbe Vie ritorna indietro . Non ti diede la vita altro, che vn Fisto , E non è la tua vita altro, che vn Vetro .



Col mostrar, che al Tempo il Tutto cede, si fa conoscere all'Huomo sio, ch'è, ciò, che sarà.

STrugge il Tutto l'Età. Mortal tù latri Verfo il Ciel, le contempli il Pin di Iolco, Che appena d'Argo e del bel vello in Colco Col pensier le memorie hoggi idolatri.

Strugge il Tutto l'Età. Templi, Theatri Cò le ruuine lor formano il Solco. Oue Roma cadè, forge il Bifolco, Oue Troia s'alzò, corron gli Aratri.

Ma, fe il Tempo ogni Mole alfin diffolue, Per te Mortal, che in vno hai tomba, e culla, Con più mifero fato il Ciel fi volue.

Cadono gli Edifici, el Huoms'annulla. Quegli, che Marmi fon)diuentan polue, Etù, che polue fei, diuenti vn Nulla.



Moralità canata dal Gioco del Pallone.

Vefto graue di Vento ordigno frale, Sferie Vtre d'Vlifle, Orbe tonante, Quefta poca Aura in carcere volante, Che folpinta, e refpinta hor fcende,hor fale.

Quest'è Specchio di te, folle Mortale, Che gonfio ogn'hor di spirito incostante Sei di fisso Destin, di Sorte errante Vn volubil leggier Pondo satale

Sì, che Pondo fatal trà casi rei Sempre scosso quaggiù, sempre agitato Gioco sei tù di pronocati Dei

Ma già quell'Orbe fral veggio spirato. Ah tù pur spiri l'Alma, e al sin non sei, Ch'entro putrida Pelle vn breue Fiato.



# OROLOGIO DA ACQVA.

Al Sig. Contè Carlo de Dottori.

Arlo, che Saggio fei, cauta pupilla Fiffa quì, doue a mifurar l'Etade, Prigioniera de l'Arte, onda tranquilla Si fcioglie in hore, e lagrimofa cade.

Quest'onda, che a mirar mi persuade Come gli anni in momenti a noi distilla, Pianto è de l'Huomo, e la fabril pietade, Perche l'Huom vi si specchi, a vn Vetro ynilla.

Specchianci dunque, e mentre in flebil metro Al pianger di quest'onda odi il mio Canto, Contempla in questi Specchi il tuo Feretro.

Ahi, c'hore uiuiam noi? ch'anni io mai uanto? Fabricate di pianto hore di Vetro, Fabricati di Vetro anni di pianto.



Perche

Perche i Meriteuoli non hanno fortuna, e gl'Indegni spesso sono fortunati.

Ome in Throno Regal Fortuna ingiusta
Sù grande Arbore siede egri Videnti
E con Hasta inegual l'Arbore omusta
De varij frutti suo, batte amomenti.

Son quei frutti però, ch'ogn'hor cadenti Con ordine indifinto il Caso aggiusta, Ceppi, Porpore, Scuri, Ori, e Bidenti, Mitra pia, Rastro uil, Corona Augusta.

Quindi nel grembo a noi sciocchi Mortali , Che stiam là sotto ad aspettar Venture ; Cadono sempre a Caso i Beni; e i Masi.

Ahi come van quaggiù Sorti, e Sciagure!
Adun ruftico Mida Offri Reali,
adun Ciro Real ruftica Scure.



# Del Marchese Santinelli .

162

Si Rota Fortung me tollat ad Aftra, quid inde?

All Huomo ambitiofo.

HVom superbo che uuoi? Che l'Arimafpe Con le vicere sue l'indori gli Agi? Facciasi: E sgorghi in sen de i tuoi Palagi Vuomiti pretiosi il ricco Idaspe.

Vuoi, che per l'Indo Mar, per l'onde Calpe Calpelli Apicio Pin spessi naufragi ! Facciasi; e 4 i Prandi tuoi lunghi difagi Rechin beuanda lblea sin dal Coaspe.

Vuoi, che serua at tuo Scettro un uasto Impero; Facciasi : e appena il Sol de i Regni tuoi Ne misuri col raggio il giro intiero.

Vuoi, che Fortuna al fin co'i Crini suoi Regga in man di tua Cloto il Fuso altero? (O Vanità mortal!) Facciasi, e poi?



Pompeo insepolto fopra le Arene dell'Egitto .

Vali in morte alzò mai Moli ammirande L'ambitiofa Egitto al Gran Pompeo? Forfe per Monumento ad Huom sì Grande Fe di cento Obelifchi un Maufoleo?

O del barbaro Nil pompe effectande! Al Cenere immortal d'un Semideo Ei nega un Marmo folo, e a fe nefande Ofsa d'un uile Anubi erge un Trofeo:

Ma che? Non hanno i Parethonij Fashi Per morto Heroe, che alzossi oltre human segno, Arte da fabricar Tomba, che bassi.

Pompeo non ten doler . Fato più degno , Giache Menfi non hà Sepoleri uasti , Vuol per Sepolero tuo tutto il suo Regno ,



## Cosa sia l'Huome.

Ofa è l'Huomo ? Vna polue, un Vetro , un Fo-Oue pofe, oue (pecchia, oue hà l'égnato (glio, Vita breue, Ombra uil, lubrico orgoglio Fral Natura, atra Sorte, inuido Fato.

Cofa è l'Huomo? Vna Nebbia, un Fume, un Fiato, Nebbia al Sol, Fumo a i rai, Fiato al cordoglio, Brina in fior, Fiore in herba, ed herba in Prato, Raggio in Ciel, Calma in Mare, onda a lo Scoglio.

Cofa è l'Huomo ? Arco, Stral, baleno, ed Ombra, d' Arco, che piega, e cò lo Stral traftulla, Ombra, che fugge, e col balen disgombra.

Coía è l'Huom? Coía è l'Huomo in Tóba in Culla A Ah che l'Huomo fol'è, fe il uer s'adombra, Vn Lampo, un Vento, un Soffio, un Sogno, un (Nulla)



# Tormenti immutabili!

On fi trous quaggiù perpetua Sorte : Ilio, che alzò le Moli al Ciel uicine In fe stessa caddeo sepolta al fine , E tra le fiamme fur sue pompe absorte .

Nel Mar de l'altrui glorie Hercole forte Vie più, che a Theti in fen pose il consine , Le Sière assicurò da le ruuine , E pur tanta Virtù soggiacque a morte.

Ogni Grandezza cede al Tempo edace, Pone ad ogni ualor Morte il fuo Freno, Ciò, che creato fu , tutto è fugace.

Sol le Suenture mie non uengon meno, Solo le Guerre mie non trouan Pace, Sol le tempeste mie non han Sereno



Si detesta la superbin dell'Huomo, é si mostra la

Ortale il tuo gran Falto inuan fi gloria, Che fe uane superbie il Cielo abhorre, Se la Fama per tè gonfia trascorre, Cade ancor de la Fama ogni memoria.

Fugono gli Anni, e la terrena Gloria Sù gli agili momenti a Lethe corre. Atropo con l'Età sempre concorre, E d'ogni una uittoria ottien uittoria.

Odi un pensier, che si nel cor mi dice. Se bel raggio di Sorte il sent ingombra, Dura un baleno il tuo Destin felice.

a Morte i raide la tua uita adombra: O de l'Huomo mortal Fato infelice! S'èuiuo, èun Lampo, e s'egli è morto, è un'Om-



Contro

Contro la Prosperità de i Tiranni nel progresso delli Acquisti del Turco in Europa.

Con occasione di vna Vittoria Nauale, hauuta dalla Serenissima Republica di Venetia.

E Quando, o Dio, che sù l'Olimpo tuoni , Quando armerai di Falmini le Stelle ? Deh fueglia l'Ire, e di Favetra imbelle Più non t'armino il Fianco i tuoi Perdoni .

Già calpestan tua Legge in Regij Thront Con tirrannico piede Alme rubelle: Langue di nuono il milero Ildraelle, Arma di nuono Affiria empi Ladroni.

Ma che? mai non diffidi Anima inuitta. Vindice è Dio de profanati Altari, Sollieuo è Dio de l'Innocenza afflitta.

Che ti pensi Empietà ! Dio sempre è pari Sempre hà contro Oloserne vna Giuditta, Sempre hà per Tomba a i Faraoni i Mari.



Same?

### In personu d'un Filosofo, che si contenta del proprio stato, ne si cura d'altre ricchezze.

Oura grembo dorato Indiche Vene Corrano pur dentro il Peruuio Lito; Dispieghi Ausonio Pin volo erudito A depredar le thesoriere arene.

A l'Arcadico Rèd'oro ripiene Faccian l'Hefperie Piante illustre inuito, E per rapire a Colco il Vello ambito, Gonfino ad Argo i lini aure Serene.

Inuan mi chiama, oue più l'Or s'aduna, Di Colombo nouello auara Tromba; M'è la mia Pouertà ricca Fortuna.

Questa voce nel cor sempre rimbomba. Se basto poco Legno a la mia Cuna, Bastarà poco Sasso a la mia Tomba.



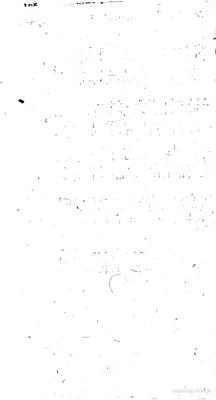

# SCIENTIFICHE

I It



#### RIME SCIENTIFICHE

## CONTRO L'OPINIONE DI DEMOCRITO

Che volena fabricato il Mondo d'Attomi a Cafo.

I Democrito rido . A cafo ei vuole, Che de gli Attomi fuoi sia fatto il Mondo Vuol dar con questi a l'vniuersa Mole Estère, qualità, misura, e pondo.

Dunque a cafo hà Natura il Sen fecondo ? Dunque nascere il Tutto a caso suole ? Per fortuito concorso è'l Mar profondo? Per fortuito concorfo è chiaro il Sole ?

Studiata Follia, che avise moue. Sempre da l'Orto il di corre a l'Occaso, Ne mai può trauian per strade noue.

Infallibil Natura ha persuaso, Che v'è Regola al Tutto, e che là doue Stabil Ordine v'è, non entra il Caso.

Richiefto a dire cofa era Il Chaos rifponde.

Osa era il Chaos? Vna Congerie informe, Ch'ogni Elemento in se tenea riposto, Anzi solo era il Chaos tanto difforme De gli Elementi vn torbido Composto.

Era vn'Ombra corporea, vn Corpo afca**fo** Senza rai, fenza moto, e fenza Forme, Horrido, inoperofo, ed incomposto Ne la difformità fempre vniforme.

Era Mare, ed il Mar non v'era ancora , Era Cielo, ed il Ciel non era fatto , Era Terra, e la Terra era acqua all'hora .

Era Afil di Contrarij, Albergo intatto Di materie indifiinte, e dentro, e fuora, Era Tuttolin potenza, e Nulla in atto



#### IL SOLE.

O sono il Sole, vniuersal Natura, Dal Chaossico Mondo al Mondo vscita, De gli Elementi io son l'Essenza pura, Di questa purità son'io la Vita.

Son di vitali Rai Fonte infinita, De la Terra, e del Ciel moto, e milura: Son fluid'or, quella foftanza ignita, Che al mio Lume Centrale in Or s'indura.

Son Terra, fatta aerea in denfo velo, Son Aria, fciolta in Foco, e tutta pondo, Son Foco, tutta forma anche nel gelo.

Ne le Sfere operofo, e nel profondo, Nel Mondo io fon lo Spirito del Cielo, Nel Cielo, io fono l'Anima del Mondo.



## Il Maettro Hermetico Al suo Discepolo.

Oli, ed impara. In vn fol corpo intatto I principij de l'Or posti ha Natura, Nascosti a gli occhi, e più nascosti al tatto Sotto una Scorza escrementitia, oscura.

L'Arte hor, che fa? Questa Materia impura Si reca in mano, e con un Foco estratto Da le Viscere sue tanto depura, Che fa l'oro in potenza vicire in atto.

Oro, ma non del Volgo. Oro, che priuo Non è di Spirto animatore, vn'Oro, Che il morto Oro volgar ritorna uiuo.

Tragge il raggio da l'Ombra. Oh gran Lauoro !... Vile è l'raggio del Sol, ch'è fuggatino, Fisso stringalo in polue, ed è Thesoro.



## La materia del Filosofo.

TO fon Metallo, e non ne hò forma alcuna, Anzi hò tutte le forme, e fon Miniera. Traggo dal Sole in Ciel l'origin uera, M'alimenta fotterra ogn'hor la Luna.

Qui nel centro del Acqua ho la mia Cuna, Là nel centro del Foco) è la mia sfera: Esco lucido Spirto in vette nera, Nudo corpo son preso a l'aria bruna

Pietra fon, ma, fe m'apri, al volo vn vento, Vento fon, ma, fe chiufo, vn Piombo in Mole, Vapor, fe feruo, e fe m'agghiaccio, Argento,

Oh Miracol de l'Arte! Ella, le vuole. Io di Foco, che lono, Acqua diuento, D'Acqua mi cangio in Sal, di Sale in Sole.



Rime Scientifiche

178

Che l'Oro del Filosofo non è l'Oro volgare

Al Soffistico filosofastro.

DEI filico Elessir materia vera Non è l'oro volgar Chimico ignaro: Vile è l'hermetico or più de l'Acciaro, Molle è l'hermetic' Or, come la Cera.

Non è Metallo alcuno, ed è Minera, Non è Minera, e và con l'Oro al paro: Sembra Ruggine lorda, ed è fi chiaro, Non fplende in terra, e illumina ogni sfera.

Non vegetabil'è, se spirto tiene, Non mineral, se aurisico riluce, Non animal, se l'anima contiene.

Cieco Soffista, ohime, chi ti conduce? Apri gli occhi, e vedrai fin l'Ombre piene Di questo Oro vital , ch'è foi la Luce



#### Che il Lapis de Filosofi si ritroua in ogni cosa satto dalla Natura.

TN ogai cofa è'l Ciel fempre effistente, Spirto nel Seme, ed anima nel Frutto: E Sommo, ed imo, vniuerfale Agente Nel basso Mondo, e Genitor del Tutto.

E fuor d'ogni Composto, entro ad ogni Ente, Visibil Produttor, non mai distrutto: Pieno è di sua virtù l'Esser viuente, Viue de l'Esser suo quanto è produtto.

Ne l'Animale è vita fensitiua; Nel Mineral sostanza luminosa, Nel vegetal virtù vegetatiua.

E nel centro a la Terra, in ogni cola Humido radical, che i Milti aunua, Pietra filofofal ne i corpi afcofa.

**(643)** (643)

Sopra lo Spirito Vniuerfale al Chimico inesperte

Vesto spirto di Ciel, ch'anima il Mondo D'ogni cosa diuien nel sen pregnante De la terra central, seme secondo Con doppia esalation sissa, e volante

Quindi dal fertil suo centro profondo Fuma nel vegetabil, ch'è mancante, Spira nel'Animal, ch'è moribondo, Nel Metallico posa, ed è costante.

Sì, sì nel'oro Sol fiso si chiude, Che sol ne l'Oro fisso il Ciel riserra Di tutto il Sol la Seminal Virtude.

Filosofo inesperto a che più s'erra? Sciogli l'Oro, e vedrai, che si racchiude Tutto il Cielo, che cerchi, in poca Terra,



Perche dall'Oro Volgare Non si sa la Pietra Filosofica.

#### AL CHIMICO INESPERTO.

Val Corpo mai, che d'elementi è fatto, Sotto la Luna indistruttibil dassi, Che saldo al focq, a l'acque forti intatto, Frà i martirij de l'Arte illeso passi?

L'Oro folo quaggiù tanto é compatto, Che ad ogni forza inalterabil flaffi. Dunque da l'oro, ch'è fempre Oro in atto, L'ausea Tintura incorruttibil faffi?

Sì, da l'Oro si fa, ma da qual'Oro?

Da l'oro morto, nò, ch'è quel, che spendi,
Da l'oro viuo, si, ch'è quel, che adoro.

Se quel con questo a rauuiuar ti prendi , Haurai l'anico Agente al tuo Lauoro, Quell'Agente , c'hai teco, e non l'intendi .



Preparatione della materia Filosofica

Col foco fuo.

Simpatica Forza , ò di Natura Rara attrattion da la potenza a l'atto ! Oro è questo: ah non mai: Più, ch'oro intatto Di vil metallo par ruggine impura.

Arte Diuina, e natural fatura!
L'Oro a guifa de l'huom dal fango estratto:
Viuo l'huomo ne l'anima è sol fatto,
Viue l'Or nel suo limo, e si depura,

Tanto al fin si depura, e tanto in breue Resta arso al soco suo, che sitibondo Il Fonte mettallin tutto si beue.

O di potabil Or Cener fecondo , Luce chiufa frà l'Ombre in polue leue , Polue,Madre del Sol, che indora il Mondo .



In che consista lo Spirito uniuersale.

ET

In che consist a l'Opera filosofica.

Vesta Essenza di Ciel, luce creata, Ch'anima tutta l'Vniuersa Mole, Sprezza i fochi più grandi, e illesa vuole Ne le ceneri star sempre celata.

Ma, s'ogni cosa in cenere cangiata, Altro, che Sal mai contener non suole, Dirò, ch'è Sal central, Centro del Sole, Sperma Vital de la Tintura aurata.

Sal'è, visibil Sperma, che si solue, E l'inuisibil Spirto vniuersale, Che in Esso è Seme, in vn viuo Or risolue.

Cerca questo Oro viuo egro Mortale : Tutta l'Opera è far de l'Oro polue s Tutta l'Opera è far di polue Sale .



#### Il fuoco filo fofico del Pontano.

L Pontanico Foco è vn Mostro Astrale, Filosofico Cerbero a trè lingue, C'hora morde, hora lambe, hora distingue Sempre attor, viuo sempre, e sempre eguale,

L'Arte lo troua, ed è fi naturale, E mineral fostanza, e non è pingue, Partecipa di Solfo, e non fi estingue, Eccitato vapora, e non è Sale.

Penetra il Centro, e al Giel la terra estolle, Humido innonda, e la tua polue è dura, Arido suma, è il Talco nostro è molle.

Questo foco, che laua, acqua, che indura, Cerca Amico trouar, se non sei folle, Che tutta l'Arte è hauer questa Natura.



# RIME A C R E

S





### RIME SACRE

#### ALLA SACRA CESAREA MAESTA'

Dell'Imperadrice Leonora, inui andole il Libresto del Mondo creato in otto Sonetti

N Libro è'l Mondo al'Huom, LEONORA In-Vn libro, in cui da noi fi legge Iddio, (utta, E vn Mondo è'l Libro ancor, c'hoggi t'inuio, Vn Mondo, in cui l'Onnipotenza è frjita.

Tù, se contempli il Mondo, in lui descritta La Fabrica vedrai del Libro mio : Se il Libro leggi, in lui vedrai, com'io La Fabrica del Mondo hò circonscritta.

L'Vno, e l'Altro dal Nulla offerua eftratto : Libro fatto a vn fol detto il Mondo troui , Mondo fol di parole il Libro fatto .

Ma, se Dio, che a imitar sempre ti moui , Il suo Mondo approuò per buono in atto , Sarà buono anche il mio, se tù l'approui . In principio creauit Deus Calum, & Terram

PAtto il Nulla fecondo, hauea produtto Quattro Elementi in vn fol torpo ignoto Corpo, c'hauea fenza Natura, e moto Il moto in Ombra, e la Natura in Lutto

Eravn Globo di polue humido, afciutto, Vn'acqua fecca in fumo, yn Fumo immoto, Vn Mondo inoperofo, yn mar remoto. Yn tutto informe, yn Embrion del Tutto.

Quando ecco Iddio, feiogliendo il Tempo al volo, Fabrica il Ciel d'incorruttibil tempre, Di viliffimo humor fabrica il Suolo.

Perche in pianto, e in fudor l'Huomo fi stempre Putrido l'ango in terra, e poi sul Polo Veli purificato a rider sempre.



Dixit Deus , fiat Lux , & facta est Lux .

Poiche dal Chaos il fempiterno Duce Hebbe formato il Ciel, la Terra estratta, Facciasi (disse ancor) la Luce, e fatta Fra le tenebre all'hora esce la Luce.

All'hora il primo dì per lei riluce, Per lei, che fenza Sol l'Ombra hà disfatta, Mentre sù l'acque a galleggiare è tratta Da lo Spirto Diuin, che la produce

Sparfa però su quella Mole ondofa, Ch'era a la Terra, e al Cielo intorno alzata, Ne l'Oriente fuo fplende otiofa.

Ma di Sorte mortal Grandezza aurata Quanto hà più di fplendor meno hà di posa, E in risplender presente è già passata.



Dixit Deus Fiat Firmamentum in medio aquarum, diuisitque. aquas, quæ erant sub firmamento ab aquis,

Qua erant Super firmamentum.

Atto in mezo de l'acque il Firmamento, Al creato Splendor nemen traspare: Ma Dio parla pur'anche, e in vn momento Dudide l'acque, e'l Firmamento appare.

Cangiate in aria , e rarefatte in vento S'alzano foura il Ciel l'onde più chiare: L'onde più fpelle in liquefatto argento Si ristringono in terra, e fanno il Mare.

Hor quì che dici, o Peccator facondo?

Tant'acque in mar, tant'acque in Cielo vnite
Non bastano a lauarti il core immondo?

Ahnò. Lagrimi il Ciglio onde contrite: Laua fenza altro Mar, d'acque profondo, Vna lagrima fol colpe infinite.



# Dixit Deut . Germinet Terra herbam virentem & facientem Semen .

E Decco già l'arida Terra chiude In Carcere arenolo il Mar fpumante, Che fuggendo lotterra esce in sembiante Poi di Fonte, di Fiume, e di Palude.

Ecco, che già sù le Campagne nude Al comando di Dio nafcon le Piante : Fiorito è'l Prato, il colle è verdeggiante, Che il Seme orbo di Sol tanto hà virtude

Ecco fenza potar l'Vua matura , Ecco fenza Arator bionda la Spica , Ecco il Monte, ecco il Pian tutto in coltura .

Lasso ! Hor quanto ne da la Spiaggia aprica , Quanto mai vegetar scopio in Natura De l'assilitto Mortal tutto è Fatica ,



#### Dixit Deus . Fiant Luminaria In medio Firmamenti .

E Rano i Corpi erranti, erano i fiffi Senza alcun raggio al Firmamento appeli , Quando in due Luminari, al Ciel fospeti Da l'eterno Ingegnier, la Luce vnisti.

Hebbe il suo moto all'hor Natura, e accesi Si mosser gli Astri a i termini presisti, Si diuise la Notte, il Giorno apristi, L'Anno comparue, e si distinse in Mesi.

A i noui Lumi, a i luminofi ardori Sembrano sù nel Ciel fiori le Stelle , Stelle qui ful Terren fembrano i Fiori .

Ridono questi al folgorar di quelle . Ahi, ma sempre a tal riso, a tai Folgori Tutto lagrigue è l'Huom, tutto Procelle .



Dixit Deus Producant aqua reptile Anima viuentis, & uolatile super Terram Sub Firmamento Celi

PRoducan l'Acque, disse il Sommo Nume, Ed ecco Pesci a Nuoto, a volo Augelli, Garruli questi son, mutoli quelli, Questi armati di Squame, e quei di piume.

Aprono gli Vni il volo al noto lume, E per l'aereo Mar notano snelli : Agili gli Altri, ancorche al volo imbelli, De l'aria fluttuante apron le Spume.

Così lodano Iddio canori, e muti, Tal'hor volando i Peregrin guizzanti , Tal'hor nuotando i Mulici pennuti .

E l'Huom, cui son questi Silentij, e Canti A la voce, al pensier stimoli acuti, D'essere ingrato a Dio par, che si vanti?



Dixit Deus. Producat Terra Animam viuentemin genere fuo, lumenta, Reptilia, Beftias Et ait, faciamus hominem ad imaginem, & fimilitudinem nostram, & creauit hominem.

A La voce Diuina il Mondo s'era Già di Corpi viuenti il fen grauato : Il domestico Armento era sul Prato , Era al Monte , era al Pian l'Angue, e la Fera

Quando il primo Homo in fimiglianza vera De l'Artefice eterno esce creato. Mirabile Fattura !Homo formato Di Fango vil con perfettione intera.

Sù l'ammirar , che a così bel Lauoro Non scegliesti in materia altro, che Fango

Poscia in me stesso il grande Arcano adoro, El'Alterezze mie pentito io piango, Io, che i piedi hò di Fango, e'l Capo d'Oro.



#### PENTIMENTO.

Oue corri, o mio core? a trouar gli agi Nel Mar di questa vita indarno aspiro, Che, s'Aurette soaui al Pin sospiro, Son l'Aurette soaui al Pin sospiro,

Veggio Scogli, perigli, Austri, disagi, Che in sembianza di Calme a me si offriro, E non senza terrore ancor rimiro Soura tranquillo Mar sorger naustragi.

Torna in Porto, o mio Cor. Da l'onde amare Fugga tuo Legno incauto, e quasi absorto, Che tempeste siree son troppo chiare.

Altro Mar folca homai per mio conforto, Ma formalo col pianto. In questo Mare Christo è la Tramontana, il Cielo è Porto.



Si dimostra al Peccatore la fugacità del Tempo , consigliandolo a penitenza .

L Tempo vola, e feco ancor fen fugge, Ogni gioia mortal folle Mortale: Più, che fragile fior la vita è frale, Più, che lubrico gel l'Età fi strugge.

Il Tartareo Leon, che irato rugge Con mentite lufinghe il cor t'affale, E tù cieco al tuo Ben, pronto al tuo male Non rimiri quante Alme egli diffrugge?

Deh lascia di fallir . Se cauto Zelo Non porta a l'Alma yn pentimento interno Euenti infausti a le tue colpe io suelo;

Sarà breue il gioire, il duolo eterno E fe pretendi guerreggiar col Cielo Le vendette del Ciel farà l'Infeno



Nella morte di Christo Signor Nostro Rimprouero Al Peccatore Ostinato .

A L morir del mio Dio la Terra foosa Non stà ful centro suo più taciturna : S'agita, e al suo tremor diuien percossa Polueroso Vapor l'Aria diurna.

Maschera il lume al giorno ombra notturna, E al Ecclisse del Sol Cinthia s'arrossia. S'apron le Tombe, e suonano ne l'Vrna. De i Cadaueri accosti aride l'Ossa.

Squarciasi il Velo, e con pietà riuale Frangonsi i Marmi a i colpi Deicidi , Lagrima il Fonte, il vento arresta l'Ale.

Piange il Rio, geme il Mir, fremono i Lidi, Duossi tutta Natura. Oh reo Mortale! Tutto il Mondo s'afflige, e sol tù ridi?



Ego sum qui Sum.

O fon Chi fon Son'io, ch'ogn'hor lo fteffo Sempre fui, farò fempre, e fempre fono: Io,che accendo nel Sol raggio indefello, Con più raggi del Sol fplendo nel Throno.

Io di mente immortal puro rificilo, Tutto Giustitia son, tutto Perdono: Io, che il Tempo al mio piè tengo sommesso, Gli Empi slagello, e gli Humili incorono.

Io Creatore eterno, Ente increato Creai di nulla il Tutto, e a vn cenno mio Dofto in nulla tornar tutto il Creato.

Io non mai nato, io nato, io Huomo, io Dio, Io fol la vera Sorte, io folo il Fato, Io Trino, ed Vno, io fon chi fon, Son'Io.



Esclussone del Nulla nella Creatione del Mondo.

PRia, che fosse dal Chaos il Mondo espresso, Era in Dio suffiscente il Chaos ancora, Anzi il Mondo distinto, vscito hor suora, Nel Idea Creatrice era lo stesso.

Quanto in Natura v'è, tutto era in Eso, Terra, e Ciel, Mare, e Sol, Stelle, ed Autora. Nel Sempre suo si raggiraua all'hora Quanto in tempo farà, quanto è successo.

Hor, se in Dio solo ogni Essistenza è vera, E se prima, che sole il Mondo satto, Fatto era in sea de la cagion primiera.

Dunque il Mondo non è dal Nulla estratto, Che il Nulla non è in Dio, che al Tutto impera, Et in Dio non si dà, che il Tutto in atto.



# Interrogato a dire cosa sia Dio

Cosi risponde.

O(a è Dio, tu mi chiedi ? Ed io ti chiedo Cofa è mai l'huom, che vuol conofcer Dio? Da l'intender che fia l'huomo , che vedo , Quel Dio, ch'è incomprensibile, intendo io .

Penía a l'Effere tuo, ch'è il fragil mio, Penía, che fusti terra, e in terra io riedo, Così nel mio pensier, nel tuo disto Vedrai vario da Dio l'huom, che possiedo.

Da gli coposti Elementi io vengo istrutto. Terra è l'huomo mortale entro la Culla, Foco immortale è Dio, non mai produtto.

Vuoi farer che fia l'huom, ch'ogn'hor s'annulla? Vuoi farer che fia Dio , non mai distrutto ? Due periet i Contrarij. Va Tutto, ya Nulla .



#### A DIO.

Ran Dio che ti dirò per dir qual fei , Se, qual fei rù , non fei quel, ch'intendo io Increato Motor, che moui, e crei ? Interminabil Fin, Principio mio ?

Tidirò tre Persone, e non tre Dei? Vn Dio ne l'Huono, ed humanato vn Dio? Amabile, e tremendo a i Buoni, a i Rei? Vno in tre, Trino in Vn, che in tres'vnio?

Sol ti dirò, che non patifce Eccliff? Ciel ti dirò d'inalterabil Lume? Mar ti dirò di luminofi Abiffi?

Ti dirò, ma che più dir si presume? In dirti sol Gran Dio tutto io già dissi B Mare, e Cielo, e Sole, ed Huomo, e Nume.



#### SITIO

HO'Sete. Dice Chrifto in Croce effangue, E a questa voce i Farisei crudeli Con Spugna molle di spremuti Feli Corrono a ristorare vn Dio, che langue?

Perfidi , e che più far potrebbe vn'Angue? Oh ferità, che inhorridice i Cieli! Negate vn forfo d'acqua Alme infedeli A chi per voi diffonde vn Mar di fangue?

Deh perche la mia vita all'hor non forfe, Che, sciolto il core in lagrimoso Rio L'astetate agonie farian soccorse.

Da la fetida Spugna haurei ben'io Succhiato tutto il Fiel, che a lui si porfe, E fatto il suo Velen Balsano mio.



Pecentore, che si raunede a piedi del Crocifisos.

HVmanato mio Dio , che in Legno atroce Da Carnefici Hebrei fufti confitto , E poi da l'ostinato mio delitto Lacero più , che mai riposto in Croce .

Benc'habbia ancor da l'empito feroce Di Lasciuia inuecchiata il cor trasfitto, Se ben nel petto mio ferue vn'Egitto, E sul mio labro hà Faraon pur voce.

Vn guardo di pietà nel Sen m'inchiodi Il tuo Martir10, e ne gli affetti infani Più non m'ardan le Frini, oprin gli Herodi .

Mio crocifisso Amor non restin vani Questi voti al tuo piè. Solo vn de Chiodi, Che a te la man trassisse, il cor mi sani.





# IN PORTO

P E R

La Sacra Celarea Maestà dell'Imperador LEOPOLDO.

#### INTERLOCVTORI

La Virtù dentro una Barca per il Danubio . Il Dio del fiume . Ninfe del Fiume .

Riue beate, Virtu \ accost and of O Piagge felici, Alla Riua) Fiorite Pendici. Pianure odorate,

Naufrasa voi mi volgo, a voi mi porto. Addio Mari, addio Scogli, io sono in Porto. In Suolo fi degno,

Fioriscon le gioie.

Spariscon le noie. Si placa ogni (degno.

Non si temano insidie. Il premio è certo-A la Fatica, a la Costanza, al Merto.

Danubio ) Chi turba la mia pace?

forgendo) Chi tanto audace

dall'-

212 La Virtù in Porto
all'acque.) Sferza queste Aure, m'agita queste
A le mir snonde (onde?

A le mie sponde Sdruscito Pino Sbarcherà

Sconosciuto Perregrino, E'l mio Scettro soffrirà

Per entro il Regno mio cotanto ardire? Ninfe vicite sù , sù , nol vuò soffrire.

Ninfe) Eccoci pronte, vscindo) O Nume ondoso,

dall'acque) Per tuo ripolo A rintuzzare, a vendicar queste onte

A rintuzzare, a vendicar qu Eccoci pronte.

Danubio Dunque spiamo qual Argo sia questa, Che entro le calme, che romper le piacque, E'corsa a incontrare raminga in queste acque

E'corfa a incontrare raminga in quelle acque Senza vrto di vento nouella tempesta Virrà Deh'l'ire affrena, o Trionfal Danubio.

Danubio Che frenar l'ire? haurai cotato orgoglio Questa tranquillità fol per tuo Scoglio.

Virtu Frenate Ninfe, Ninfe Che frenat? Virtu Frenate

Vostri surori , e mie ragioni vdite.

Vdite pria

Quale io mi sia. Per qual cagione, ed a qual fin per l'onda

Quì sia giunta vagabonda A fermar le piante ardite,

E se pietà non merto, all'hor punite. Vdite prima, vdite.

Danubio Sento forgermi in core Curiofo difio

D'intendere il suo stato. Or dì, qualtristo sato, Quale incostante errore

Ti porta a naufragar nel Seno mio? Virtir. Fatalità di Ciel mi porta a Voi, Mentre in cercar da gli Hesperia gli Eoi Entro Reggia fedele Asilo Amico M'ha discacciata ogni hor Vitio nemico, Ch'vsurpa in ogni Soglio a me la stanza; Quindi senza speranza Di rinuenir chi mi ritorni in piede Sù l'occupata Sede 🔒

Fuora del patrio Nido

Cerco qualche riposo in questo Lido.

Nume . Ninfe Denubio) Non più.

Non più s'inoltri a perfuadermi il Labro ? Vn bel volto Orator di Gratie è fabro.

Ninfe .) Cede vinta ogni irata fierezza A le voci di giusta pietà,

Ed hà forza vna flebil bellezza Di humanare ogni gran ferita,

Danubio ) Chi sei ? Chi sei . Che i fenfimiei

Spogliar sai d'ira, e innamorar quag 3iù? Virtu) Vuoi saper Chi son io? son la Virtu.

Quella 10 son di glorie carca, Per cui sol l'huomo risplende. Se a i miei rai l'Ottro s'accende, Solo all'hor splende vn Monarca.

Non le Porpore, non gli ori. San cangiare i Grandi in Numi. Se non ardono a i miei Lumi .

Son tutte ombre i lor fulgori. Danubio ) O gran Dea serena il Ciglio Diasi bando ad ogni pena,

Scendi pur sù questa arena, Non temer d'alcun periglio.

Qui LEOPOLDO il Grande, il Forte Stringe 214 La Virtù in Porto
Stringe Scettro, e'l Mondo regge

La Virtù folo hà per legge , La Virtù folo hà per forte .

Vanne a lui, che in regio Trono Starà teco al·lato manco, E a coprirti il nudo fianco, L'Ostro suo farà tuo Dono.

Virtù ) Quiui impera LEOPOLDO? a lui men.
Sicura di trar seco hore serene (volo,

Per queste Piagge amene, Come, s'io fossi a riposar sul Polo, Ch'esser non può per immortal costume Altro, che vn Cielo, oue rissede vn Nume.

Danuhio.) Vanne lieta, e fe nel core Sol d'Augusto Amor vedrai. Non temer. Pur trouerai In virtù conuerso Amore. Vanne lieta, e al piede inuitto.

Così lacera t'inchina. Non temer . Sù gli Astri è scritto.

La Virtù sempre Regina Virtù) Danabio) Vado ) altera Vattene)

Ninfe) Vatten A i contenti

A i Trionfi, Al Triono fuo come a celefte sfera, Ch'effer non poò per immortal coltume Altro, che yn Cielo, oue rifiede yn Nume.



#### Per la Rotta dell'ArmataNauale Turchesca dall Armata Venera l'Anno 1651.

Intermezo rappresentato in casa dell' Autore in Pefaro, nel paffaggio dell' Eccellentifs. Sign. Gicuanni Giustiniani dall' Aquila d'oro, Ambasciatore della Serenissima Republica, mentre era Legato l'Emimentiffima Vidiman.

Scena Maritima, e Montuofa.

Eolo . Gione. Chero di Deità

Eolo in cima ) Colo fon'io, che a i Venti ad vno Scoglio) Con lieue Scettro i varij moti Ch'à lo splendor de i lampi (affreno, Sù per gli aerei campi Copro di fredde Nubi i rai del Sole; Io, che del Mare in seno Ergo ondosi Tifei contra le stelle . Che ad vn breue momento Sconuolgo ogni elemento, Io, ma che miro? Volan due) Non è questa, non è l'Aquila bella Aquile. ) C'hoggi lungo l'Ifauro Spiega à publico prò Voli regnanti ? E questa non è quella; Ch'a l'Anglia, a l'Istro, al Manzanaro, al Te-Sempre famosa apparue? hor come liete (bre Portan ne Rostri Augusti Etnee Saette? Non son già forse elette Ad appreftare il formidabil Telo A la mano Tonante. Che di volo costante

Rompon le Nubi, e se ne vanno al Cielo?

Del Marchese Santinelli Choro di Dei . Sù vendetta a l'Armi , a l'Armi ,

Già l'Aquile belle Del Veneto Cielo O Re de le Stelle

T'apprestano il Telo. Sù sù la tua destra .

Di Glorie Maestra,

A le Turche ruine a che non armi? Sù vendetta, a l'Armi, a l'Armi.

Gioue . E pertinace ancora

Contr'il Popol fedel Thracio Tiranno Fà sù l'onde volar Prouincie armate? E tenta ad hora ad hora

Legar d'Europa al piè Prore Lunate?

Choro di Dei . A danni di Creta L'Ingiusto Ottomano

Con forza indifcreta Pur'arma la mano.

Gione . E che? fon for se spente

Le Titanie memorie? In altro Regno

Fumano pur tremendi

Da Ceneri flegree ponofi Incendi? Si temerario (degno Dunque gli regge il cor, che la gli affi Essempi

Ei non pauenti i fulminati Scempi?

Choro di Dei . Se fama rimbomba Il ver di tua Cuna,

Sia Candia la Tomba Di Thracia Fortuna.

Gioue . Sì , sì pera il Tiranno

Del superbo Bizantio, e quindi apprenda, Ch'ad orgogliosi eccessi

Son gli strali del Ciel sempre gli stessi. Eolo

Eolo . Mio Dio .

Gione . Tù dunque ,

Mentre

Mentre i Fulmini ardenti Corrono a incenerir l'altera fronte De l'Ottomano infido , Fà, che sommerso resti in faccia al lide Il fuggitiuo Auanzo De suoi legni sconfitti Dal Veneto valore, onde s'impari Che à punir gli Empi, e coronar gl'Inuitti L'Onde son tutte Scogli. E Campidogli ogni hor fon tutti i Mari. Eolo. O la Venti Che frementi Vi girate al mondo intorno, Ogni fiato Dispietato Disciogliete in questo giorne. Sù l'onda Confonda Ciascuno i suoi giri; E in aria fi miri Lo fdegno, Ch'el Regno

On et Regno De l'Immento Ocean turbar più sà . Sommergati , Affonditi , Difpergati , Inonditi La Turca empietà ,

Qui vícirono gli otto Venti ball ando fariofament a vna Corrente, in fine della quale friccarono per diuer fe bande ciascuno vn Volo improniso, e se serminò l'Infermezzo.

#### Nella Medesima occasione

218

Secondo Intermezzo.

Mare Egeo, Choro di Sirene,

Egeo. E Qual Possanza invitta
Può di sangue infedel tingermi son-Chi nel vasto mio Regno (de? A l'Armata sconfitta De l'Empio Thrace aperse ondosa Tomba? Chi dallegame indegno Di Turca schiauitù sciolse il mio piede? O de la vera Fede Propugnacolo altero, alta Regina, Reliquia Trionfante De la famosa Libertà Latina. Tù fei , che folo di te stessa armata . D'Esserciti distrutti Hai per mia sorte imporporati i sutti. Tu fei , che il Soglio mio ritorni in calma , Th . che Ilmarie foreste Sforzi a patir col valor tuo naufragi Senza il rauco fauor di mie tempeste. Dunque a te, che da gli Agi Disciolto il cor, di gloriosa Palma Sai Coronarti i crini . Riverente il mio Scettro hoggi s'inchini. Choro di Sirene . O de l'Adria almo Leone . Ch'hai per Velli i tuoi Trionfi, S'hor l'Ègeo fia, che si gonfi In offrir le fue Corone, Non fdegnar , ch'Egli festeggi Quì ful Mar le tue Vittorie, Se con voli di Glorie il Mar passeggi, Egeo .

Del marcheje santinetti Egeo . Oda l'ondo so Mondo Del tuo valor le rimembranze eterne, Da l'algose Cauerne Applaufi trionfanti Sciolgano pur le muliche Sirene, E da gli humidi (pechi Sudino gli Echi a replicare i Vanti, Onde t'inalza al Ciel Fama Regina. .Con Ala peregrina Sol Zeffiro odorofo

Di Lusinghe Sirene imprima il Flutto,

Questi a baciar l'arene Corra disciolto in Perle,

E le spume a vederle

Paian Stelle natanti in Cielo afciutto,

Al fin tutto il mio Regno,

Cui l'Adriaco Leon placido regge, Immensità di gioia habbia per legge.

Choro di Sirene, S'vnisca, s'adiri Il Thrace a tuoi danni:

A tefferti inganni

L'Auerno cospiri. Sempre, o Donna del Mar, da te si vede

Calcar gli affanni, e solleuar la Fede. Egeo . Ma che ? Non son bastanti

A palesare insolito diletto Contrafegni volgari . Altra apparenza

Per moshrar del mio petto A l'Eneta Potenza a i lieti fensi,

A miei festiui oslequi hoggi conuiensi .; Dunque, à voi del mio Seno

Cicladi.passaggiere, Ifole erranti, Voi, che in duri sembianti

Stampate soura l'acque orme sassole, Sembianze bellicose

Homai vi ripigliate, e a tesser balli

Ciunge-K

Giungete qui da i liquidi cristalli.

Molte Isole, o scogli, che si vedeuono nel Mare si cangiarono in Amazoni, e terminarono l'Intermezo con un balletto di Moresco.

#### AMORE.

Prologo nell'Endimione Pastorale dell'Autore smarrita con altri scritti .

↑ Ncor malcauto orgoglio Con temerario loherno Ofa de l'Arco mio schernir l'offese? E che? Son forfeignote Del mio valor le merauiglie accele? Io pur , ch'appena vícito Dal bel fianco Materno Trattai già fatto adulto, e Dardi, e faci, Io, che il seno a Nettuno Tra le sue più fredde acque empiei di foco, Io, che à Pluto infierito, Addolcij le superbie , e a i rai d'yn Viso Fei rifplender di Ciel l'horrido Auerno Io, che di Gioue istesso Sforzai gli affetti , e fulmini fatali , Che gl'infiamman la destra, in cor gli acceli, Io farò dunque hoggi derifo ? Io dunque Trouerò chi si vanta Contra le fiamme mie , contra i miei strali D'adamantino cor , d'alma gelata? Nò, Nò Diana anch'esla, Vinta da questa mano , De la sua ferità non più si gonfi, E al Campidoglio mio cresca i Trionfi. Troppo lunga stagione DeridenDel Marchefe Santinelli. 221
Deridendo i miei d'ardi, errò frà Boschi. E'tempo homai, che ptoui,
Che non dormono sempre
Le Vindicisaette in man d'Amore.
Sì, sì ferua nel core
D'inestinguibi fiamma
Del Vago Endimion fatta Idolatra.
Arda, e le sembri il giorno
Al paragon di sì bel volto vn'ombra.
Quindi su'l Lathmo ameno aunda sugga
Da le floride guancie
Le dolcezze melate Ape digiuna,
E mentre sia, che in baci il cor distrugga,
Sù la faccia d'yn Sol mora la Luna.



# PROLOGO

Che serue per introduttione dell'Opera intitolata, Preparamenti Festiui di Parnaso.

L'Isauro, La Terra, La Fama, Gioue Choro de Dei.

'Isauro io Sono, io quel famolo Isauro, a' Che à stupor d'Hippocrene Sù Dismuolte Arene Inaffio à dotto erin mufieo lauro . E fotto l'ombre Illustri Di Pontificie Piante Apro a gli ingegni indultri Più bel Liceo de l'erudito Ilisso, Mentre al fulgor di Vaticane Stelle, b' Che non temono Occaso In fei Monti a miei Cigni offro vn Parnafo. Quello io fon, che non fiffo A le mie Riue belle ,. Per indurato Verno, il piede ondofo; Onde non mai sù'l cominciato Solco Del timido Bifolco Mone lubrico piè flutto orgogliolo: Quello fon'io ,che ogn'hora Nel Chiato Sen de l'acque Con mormorio ridente Offro a immobile fe Specchio corrente. c Quello al fine Son'io. Che tra piagge feconde, Benche pouero d'Onde Limpido Pellegrino

Men

Del Marche se Santinelli.

Si) Men vò, ricco di gloria, al mar Vicino. Scus-) Ma quale occulta forza agita il Suolo ? re la) Qual tremor difiglato

Terra ) Per le viscere a lui fremer'io sento ? Incognito spauento

Mi predice nel cor strang ruina: Ah, che l'ira Divina ,

Spensierati mortali,

Quando men si pauenta, all'hor saetta.

Terra. Vendetta homai, vendetta. Terra ) Hoggi, o Numi immortali esce ) Vendicata io mi voglio:

fierio:) Fin foura il voltro Soglio!

fa dal ) Precipitij aprira giulto furoze; Cetro) Ch'agitandom'il Core,

Ne voltri Schorni i miei trionfi affretta, Vendetta homai, vendetta.

Maure. Diua', e qual'alto idegno'

T'accende il cor, che con mordaci detti La giuftitia de Numi in Ciel faetti !

Terra. Che giuftitia de Numi: Ahi ben discerno

Che al tuo Ciglio Iontano Fumano ognihora inuano

Da l'arfa Flegra i fulminati Incendi.

Omiei Figli tremendi, Ch'ergelte contra il Ciel monti sospesi Ardete pur sepolti. A l'ardor vostro

Sento gli Spirti accessi D'ira obligata , à vendicar vostre Onte.

Isuro. Questo ardimento è vn Mostro:

Dunque in Sicano Monte. Soura i Tirani j Scempi-

Non vedi từ, che à fulminar sù gli Empi Sempre ha l'Arco immortal le iteffe tempre ?' Terra. Ma non colpifce fempre,

Isauro. Misera, hoimè raffrena

La Virth in Porto 224 Di prouocare a l'ire i Dei fourani. Mal contrasta col Ciel forza Terrena.

Terra . Folle, s'imprimer credi In magnanimo Cor spauenti Vani.

Non son spenti i Titani.

Mentre è viuo Alesiandro, il mio gran Figlio

Che le fraterne morti Vendicarà col diroccar le Sfere.

Ilauro. Temerario pensiere

Tù volgi in mente, ò Terra.

Alessandro troppo erra,

Se il non temer gli Dei stima sua Gloria. Terra . Non yanno insieme mai Tema, e Vittoria.

Egliènato a i Trionfi, Oue adopra la man cadon le Salme, Oue corre col pie, nascon le palme.

Spargasi pur d'oblio l'arsa memoria De gli oppressi Giganti, e'l Mondo ammiri, Che a Trionfar di Dei

Chiude nel sen feroce

Vn'Alestandro sol mille Tifei. Sù, sù

Ilauro. Deh l'Alma atroce

Sù difegni sì rei meglio rifletta.

Terra, Vendetta homai, vendetta. O del mio sen secondo alata Figlia,

Fama sempre loquace, Che riuali con Argo apri le Ciglia,

Hor tù libero volo Spiega à sfidar su'l Polo i Numi eterni:

Dì, che seco Alessandro horrida guerra, Per vendicar l'incenerita Flegra,

Intima armata à tutti lor la Terra: Vanne, e con Tromba allegra Indica al mio valor felice acquisto:

Varme spedita. Io di quaggiù t'assisto.

FARM.

235

Fama. Rapida Effecutrice Vola ) Sarò di quanto imponi,

LaFa-) Che mai tue voglie a sconfigliar non enma. ) Io vado al Cielo Terra.) Terra. Et io ritorno al Centro. (tro,

fotterra.) Isauro. Et io di qui remoto, Isauro ) Presago di ruine,

fe ritira.) Attenderò di santo Eccesso il fine . Fama) Fama. La mia gran Madre Torra

fuona) Col suo grande Alessandro, ecco vi ssida la ) Superbi Numi ad implacabil guerra, Trom-) Perche votasti

bain) L'alta Faretra

aria, e, Sù la Turba Gigantea, dice. ) Vendetta rea

Sù i vostri fasti

De i figli moi vuol'essequir ne l'Etra

Onde, o Numi, a voi rimbomba Suona la) La mia Tromba

Tromba, vo-)In fieri Carmi

Guerra, guerra, a le ftragi, a l'armi Gione Gione . Configlieri Celesti , vdiste voi con tut-) La Disfida orgogliofa,

ti i Dei) Ch'espose à noi la temeraria Fama? calado) Parui, ch'io chinar deggia

in Nu-) Sù la destra otiosa amico il Ciglio, nola.) O pur, tolto à la Reggia,

Vícir nel Mondo à rinouar Titani? Qual'è il vostro Consiglio ?

La Pietade, o'l Rigor l'alma vi moue? Cho. Choro . Armati , o Gioue

ro de) Di strale irato: Dei,) Legge è del Fato,

S'ardir ribelle Tenta le stelle,

Che non ti manchin mai faette noue. ĸ

Armati

(a l'armi

226

Armati à Gioue ..

Gioise. Numi al vostro consiglio apro il mio voto. Tronchi immatura morte

Tronchi immatura mort

Al Macedone Heroe lo stame acerbo

Quindi la Terra infana, Lacero il fen da folgori Tonanti,

Non vegga in pena del fuo fallo audace'

Mai splendere a suo prò lampo di pace, Finche non esca al Mondo,

Doppo vn lungo rotar d'anni volanti, Lo Stupor di Natura,

L'Idolo de la Suetia, il cor de Goti,

Il Miracol del Ciel, l'alta CHRISTINA! Questa Inuitta Rema,

Chaurà Pallade in sen, Venere in volto

Sol potra liberar l'oppressa Terra Da l'ostinata guerra

Et in virtù del Merto fuo diuino

Placar l'ire'al Destino. Così scritto è ne gli Astri, e in quei volumi

H mo fisso voler leggete o Num.

Choro de Dei . Sempre lei Gioue . Ne tuoi decreti .

Applausi lieti

Diamo al tuo labro; Che immobil Fabro

Ciò, che in Ciel stabili, mai non rimoue'.

Sempre lei Gioue. Ilauroeste. Hor và Terra superba

A disfidar le Stelle!

Ofa di cimentar l'ira dittina?

Chi la piglia col Ciel sempre ruina. Pur consolati al fin, che il Ciel ti serba

Troppo bella Fortuna,

Per

Del Marchefe Santinelli. 227 Per compensare i tuoi passattaffanni , Se vuol', che in Regia Cuna La famosa CHRISTINA

Nasca a tuo prò per ritornarti in seno.
De la Pace suggita il bel Sereno.

Ma voi mie Ninfe intanto

Da i liquidi cristalli Vicite liete a festeggiar coi balli

Il futuro Natale

De la Donna Reale, Che sarà sempre in questa bassa mole Bella Inuidia de gli Astri, Onta del Sole.

a E l'auro o scendo dal fondo dell'acque . S'allude all'Accademia de Difinuolti.

b S'allude all'Armi di N.S. Aleffandro Settimo; c. L'arma di Pefaro Jono due mani , che si danno la Fede

d LaTerza qui si percuote il fianco, e n'esce las Kama, a cui dice

e Ritorna in Cielo la Nunola;

#### Secondo Intermezo:

Giunone ful carro in aria . Venere in vnat Nunola . Enea . Turno .

Turno ) On più Trolaño orgoglio:
con. Troppo arrile empla forte al tuo
[quadra Chogglareate ruine furore,
di Ca-) Minacci antooral combattuto Latio;
ualieri . Fermati.. Il Cielo Platio

Di protegger quaggiù Teucre rapine. Già prelago il mio core Questo Editto fatal legge sù gli Astri.

De i Latini disastri

K 6 Fortu-

Company Company

La Virtu in Porto 228

Fortuna inchiodi homai la Rota rea: Trionfator d'Enea Sia Turno alfin per stabilir il Soglio.

Non più Troiano orgoglio.

Penetraro le Sfere i nostri voti. Coronan pur le stelle

Di meritati rai Fato Latino!

Il Dardano destino

Per decreto de Numi è reso imbelle.

Non fon , non fono ignoti Al mio core indouin gli eterni Editti,

Ma voi Guerrieri inuitti

Secondate col piè si bei presagi,

Finche sù Frigie stragi-

Per le vie del valor mi porti al Soglio.

Non più Troiano orgoglio. Ginnone, Turno è teco Giunon . Fia vinto Enea . Turno. Meco è Giunon? fia trionfante Turno. Gienone. O de Rutoli Eroi Duce regnante, Turno. O de Celesti Dei Diua Regina, Giunone. Mio Campione,

Turno. Mia Dea .

Giunone. Al tuo valor costante. Turno. Al tuo Nume fourano Ginnone. Bella Vittoria i lauri fuoi destina . Turno. Ministra del tuo sdegno offio la mano.

Giunone, e Turno. Cadrà l'empio Troiano. Vanti posibili

Non vanno al Vento: Le promesse del Ciel sono infallibili.

Ginnone. Stà ne la destra tua la mia Vendetta. Turno. Stà ne soccorsi tuoi la mia fortuna . Giunone. Il mio Fato per te le Sorti aduna. Turno. La mia fronte per te gli allori aspetta. Giunone . Vincerai .

THYEO.

Turno . Pugnarò col Teucro infano .

Giunone . lo così t'afficuro . Turno . Io così spero ..

Giunon. L'Oracol del mio Nume è sempre vero. Turn. Chi (peranza hane' Dei non spera inuano . Giunone , e Turno . Cadrà l'empio Troiano .

Vanti poffibili

Non vanno al Vento:

Le promesse del Ciel sono infallibili. Giunene Mà già veggo il momento

Giunger de la tua Gloria.

Vna voce presaga in cor già sento, Che grida, Vittoria.

Ecco Enea .che fen viene

Con la sua morte ad eternarti il Nome.

Già veggo in quelte arene

Sorger da' fuoi Cipressi

Palme improvise a coronar tue Chiome,

In darno prefume

Di vincerti Enea: Che può Citerea

Al par del mio Nume?

Lostano il timore

Date pur sen vada: Impugna la spada,

Sarai vincitore. Giunone , eTurno Su dunque à l'Arini .

Già la Tromba Ribomba

Horridi Carmi:

Arrina ) A l'armi , a l'ire , a le Vendette , a l'av-(mi . Enea ) Turno . Enea , che fi fa ?

co [qua-) La tua lunga tardanza drade) Non ha fembianza,

Caualie-) Che di viltà, ) Enea, che si fa?

Bned .

130 La Virtù in Porte

Enea. Taci, o Turno, non più ... L'arriuo mio, s'è tardo, Non è Codardo...

Come feirtù

Tacr, o Turno, non più .-Venere in nuuola. Enea?

Giunone, Turno?

Venere, e Giunone. A la pugnz. Enea. O Madre

Turno ODea!

Venere . Son pure aperti i Fati:

Leggo sù l'Astro mio

Scritta a cifre di rai la tua vittoria:
Sempre à lungo fossirir premio è la Gloria.

Ma di sdegni ostinati:

A che più t'armi, o Giuno! ancor presumi, Che il temerario Turno

Ritardi al piè d'Enea Soglio Latino?

E di matigni lipini

Più nonarde a suoi danni empio Saturno.

Ginnone. O di lascina Dea vanti più vani. E che? men del tuo Nume.

Sù !'Erereo volume

La mia Diuinità legge gli Arcani?

E si fabrica l'huom da se la Sorte.

Chi di lor fia più fortè. Mostrarà chi di noi quaggiù più vale.

Venere. Turno dunque che tarda? Giunone. Enez che bada?

Turno. Ecco imbraccio lo Scudo. Enea. Ecco impugno la Spada.

Ven Giunone. À la battaglia, a la battaglia: Turno & Enea.) Ne la proua del brando Seguita) Si vegga purnando,

organia) or aegga busineredo?

Chi

Del Marchese Santinelli.

231

la Ra-) Chi di noi preuaglia.

gione .) A la battaglia, a la battaglia. Giunone . O mia speme schernita,

Pioue, Overgogna infinita hora io difuelo, e lam-) Che il Trionfo d'Enca legge è di Cielo peggia Venere. Figlio non ti fpauenti

Questo nembo importuno.

Pochi momenti

Ardera per destin l'ira di Giuno,

Enea O Madre , o Dea m'inchino Al tuo bel Nume adorator diuoto ,

E'fgran Regno Latino', Choggi acquillar mi fai, ti facro in Voto.

Venere , & Enea. Pur adempite

Son le promesse Del Fato immobile, Glorie infinite

Su'l crin c'intesse.

Venere Figlio,
Enea Madre

Venere, & Enea. Habbiam vinto. (estinto). Ven. & Enea. Giuno non hà più core. E Turno

a Qui con pass di Barriera passeggiano il campo finche in aria sopra una Nube comparisce Giunone.

Vltimo Intermezo.

Bradamante, Atlante, Ruggiero,

Brad. DVr'io ti veggo al fine
Carcere luminofo, in cui fi chiude
Per magica virtude il mio bel Sole.
Quest'è pur l'empia Mole.
Che sù l'homero annoso

Del

La Virtà in Porto 232 Del fiero Incantator (alda risplende? Sì, che ben la rauuifo Più, che a i Rai, che scintilla, al cor guer-Chemigiubila in viso, Per la bella Prigion del mio Ruggiero; Sù dunque in Tuono altero Strepita ardito, o bellicofo Corno, Quindi al perfido Mago ogni Eco intorno Replichi in fieri carmi . Bradamante ti sfida . a l'armi . a l'armi . Ma che miro? Ecco appare il Forte Alcide Di questo ardente Chiostro, Che sù volante Mostro A forza di Magia trionfa inerme. Pur , se le Virtu ferme Son di quell'Orbe aurato, & Valido spezzator d'ogn'atro incanto, Io mi do vanto In vn istante

Discior Ruggiero, e incatenar Atlante.
Atlante. Qual rozzo suon di rusticana Tromba

Hoggi quaggiù rimbomba? Qual sagrilego ardir d'altera voce

Missida a pugna atroce?

Chi tant'audacia in petto human mai vide?

Dunque il mio facro nome,

Che da Spirti s'inchina, yn huom deride?

Pluto afcolta il mio voto. A yn tale orgoglio

Darò la pena eguale. Io per l'oscuro Fluto d'Auerno il giuro.

Brad. Non più Stolido, non più, Che i tuoi vani giuramenti Vanno a i venti,

Di cui manco leggier già non sei tù. Non più, Stolido, non più.

Atlante . Ah voce horribile

D'ar-

D'ardir fallace Campion Terribile

Di lingua audace , Dimmi , come non empi il cor di gelo ? Come oli por tù l'empia bocea in Cieto ?

Brad. Tù Cielo?

Brad, Tù menti.

Non fei Ciel, ne celefte,

E se pur Ciel te stimi, e se Ciel sei.

Atlant.) Siraffreni sostei,

cala a) Brad. Deh mel perdona, o Ciel, se per tuo

ferirla ) Pongo la man, non, che la bocca in Cie-Atlante. O superba percossa (lo. D'atterrar, non che Atlante.

Pelio, Caucafo, & Offa.

Brad. Non fempre no, non fempre

Fallirà la mia destra.

Atlant.) Sù riuediam questa virtù maestra? cala a) Ah, come mal risponde ferirla) Ai vantamenti l'opra.

Brad. O come ben vedrai,

Che in van la tua magia fue forza adopta. Atlant.) Hor vediamolo homai. Ma, perche girl? cala a) Brad. Ti difegno la Tomba.

ferirla ) Atlante : Ahi vile . Brad. Menti .

Atlante. Canaliero fugace, Brad. Incantator mendace.

Atlante A lo scoprir di questi lampi ardenti,

Vedrò se haurai Nel seno va cor d

Nel seno va cor d'adamantine tempre. Brad Lo vedrai sempre. Atlante. Mai. c

Brad, Ohimè, qual rio baleno

Mi faetta co i raggi il cor ful ciglio!

134 La Virth in Porto

Io moro, Iovengo manco,
Mi Goloura sir via occhi il Ciel fere

Mi si oscura sù gli occhi il Ciel sereno; Vacilla il piè, ne più mi regge il sianco; d Io moro, lo vengo manco.

Atlante . O de i gran campi neri

De l'horrido Acheronte

Sepolto Rè, che à le nude ombre imperi ... Hor che Lauro nouel m'orna le chiome . Ouesto miouo troseo sacro al tue nome .

Ecco, che a gloria tua lego la mano e

Brad. Ah Mago infano.

Atlante OCirce, oDite, o Pluto,

Spiriti difensor de la mia Vita, Libro Liberatore, aiuto, aiuto.

Bradam.)Ferma, fe non recide

col bran-)De la tua vita rea lo stame indegno do nudo) E se non vuoi , che risoluto sdegno Hor ti trafigga il se n., sa , che se n vole

Quell'empia mole tua gioco de Venti.

Sù via, se non t'yccido.

Atlante Ohime ... Brad.Confenti ...

Atlante. Ohime.

Brad. Confenti.

Atlante. Si, che consento sì. Deh posa il Brando: Quando impera il poter, legge è il coman-

Brad. Verdi allori, che adornate (do.

De gli Heroi l'inuitta fronte,

Che tardate

A lasciare il patrio Monte? Forse voi , che auezzi siete

Adornar tempia Diuine

Verdeggjar non rifoluete?
Ah, che eguale al Sol dimostro

Mio

Del Marche se Santipelli.

235

Mio valor, che il Mago auninfe: Egli estinse

Vn Pitone, io vinsi vn Mostro.

Atlante. Perdon, perdon de le Tenarece grotte

Nume dominator, perdon, perdona,
Se a latua Sacra, e veneranda notte

Notatina Socra, e veneranda notte

Note confrarie hor la mia voce intuona. Che sian le sorze tue snetuate ; o rotte Si permette da te ; da te si dona.

Sparisce) Dunque, s'è tuo pensier se così vuoi asseme ) Spirti fuggite pur sio son con voi

rol. Ca. Brad. Cos vanno di Cocito fello. ) L'atre frodi, che non fi fuggono; Che, fe il cor ie incontra ardito,

In breue hora poi si distruggono.

Ruggiero. O mia bella Guerriera, Liberatrice inuittà

Di tanti Heroi , che meco vniti fono ; Ecco con lot m'inchino a i merti tuoi ; Ma perche li distingua

Del tuo loccorlo il memorabil Dono, L'officio de la lingua io lascio al core,

Che sempre è più loquace Ne la scola d'Amore

D'yna lingua', che parla', yn cor', che tace ? Brad Ruggier pur ti riuegglo, o quanto, o quanto

Costa a me di dolor giorno sibello! Dica Amor, che ridea sempre al mio pianto. S'eran le tue catene il mio slagello.

Choro de Canalieri . Non più ci rammenti

Pensiero di pianti Memorie funeste: De l'anime amanti Le glotie sian queste: Dar bando a i fospiri. Scordarsi i martiri.

Con

236 La Virtà in Porto
Con balli, e con canti
Goder lieto ogni momento:
Mille dolor non vaglion vn contento

Ruge Brad. Si, sì, sì, La gioia folo Doni fpirto a nostri cori . Dure pene , afpri dolori Da noi lunge itene a volo . Volate, fuggise .

Tuffateui in Lethe,
Con alme si liete
Non ben congenite,

Non ben conuenite, Che a l'Oblio gli affanni andati

Condannati, Sol godiam l'hore presenti:

Fà scordar vn piacer mille tormenti. Chero di Caualieri. Non più ci rammenti

Pensiero di pianti Memorie funeste: De l'anime amanti Le glorie sian queste: Dar bando ai sospiri, Scordarsi i martiri, Con balli, e con Canti Goder lieto ogni momento: Mille dolor non yaglion yn centente.

a Suona il Corno, e comparifice il Mago su V-Ippogriffo.

b Intende dell'Anello incantato, ehe porta ins

c Schopre lo scudo insantato.

d Finge di cader tramortità

e Scende dall Ippogriffo per legar Bradamante.

Vna Scena dell'Anfitrione, Dramma (marrito con altri scritti.

Ginnone, Iride.

Giunone. YOn si dà pena più ria, Non fi dà più fier tormento Che nutrire ogni momento

Entro il sen la Gelosia. Così è. mai non isperi

D'ottenere vn Cor geloso Breue paula di ripolo

Da suoi miseri pensieri. Questa Rea, che in siere tempre Vuoi, che veda il proprio scorno, M'apre ognihor cento occhi intorno. Perche visto il pianga sempre.

Milturba, m'infefta,

Mi sferza, mi affanna, Se dormo , mi delta .

Se veglio, m'inganna, Onde, al foco d'Amor giunto il suo gelo, Mi dà pene d'Inferno, e viuo in Cielo.

Fati iniqui, e che darmi eterni gli anni,

Se al plebeo paragone D'ogni Danae mortal ceder doues -L'infelice Giunone?

Che mi val l'effer Dea, Fati tiranni, Se per fragil bellezza

D'ogni Leda più vil Gione mi sprezza?

Forse Figlia negletta

Di volgar Deità sembianze vili Entro incognita Sfera hebbi il Natale? Io Progenie immortale Del maggior Dio, che sù nel Ciel faetta.

Non

Non dispiego in due guance eterni Aprili? Io di beltà perfetta, Io non mi pregio? & io, che mi querelo Tutta splendori, jo non illustro il Cielo? Questo Crin, che mi si aduna Sù la fronte in yn Teforo, -Con laccio d'oro Non fà serua la Fortuna? Come dunque a sprezzarmi ingrato Gioue Genie d'infedeltà, come ti moue? Queste luci, che tranquille Sono ognihot specchi a le Stelle, Sò che più belle Fanno al Sol le fue pupille. Come dun que a sprezzarmi, ingrato Gioue Genio d'infedeltà, come ti moue? Queste labra, che a vederle Son Coralli, e sembran Rose, Non van pompole D'vn bell'ordine di Perle? Come dunque a sprezzarmi ingrato Gioue Genio d'infedeltà, come ti moue? Ma tù , che pronta accorri , Iride messaggiera a i miei disiri, Da l'Arco colorito a me ten corri. Vieni, che i miei martiri Non mi lasciano in pace yn solo istante, Se non sò di chi viua hor Gioue Amante. Iride. Diua, Pronta a tue voglie ecco ne vegno Hor tù m'accenna folo A qual lontano Regno, A qual stransero lido Deggio a spiar del tuo Consorte infido Spiccar da l'Arco il colorito volo. Ginnone. A la gran Reggia, oue Creonte impera.

Sotto

A i popoli Thebani,

Sotto fembianti humani
Di fagace Donzella hora ti porta.
Iui d'Alcmena bella,
Del grande Anstrion promessa Sposa,
Manda i sospetti suoi l'alma gelosa.

Wattene dunque Amica : Le mie cure Stan ficure Sù la tua fede antica . Wattene dunque Amica .

parte.



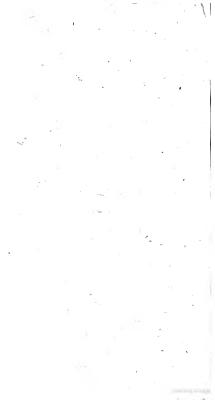

# POESIE FRANCESCO MARIA

SANTINELLI

Conte della Metola, Marchefe di S. Sebastiano, Cameriero della Chiane d'Oro, o Configliere Aulico Imperiale di Sua Maettà Cefarea.

SECONDAPARTE.

Diuisa in Heroiche, Morali, Amorose, e Sacre.

CONSACRATA

ALLA SACRA CESAREA MAESTA,
DELLA

IMPERATRICE ELEONORA:



IN LIONE, M. DC. LXXX.

Appresso lo: de Treuis.





ALLA SACRA CI SAREA MAESTA' D E L L A

### IMPERATRICE ELEONORA.

Francesco Maria Santinelli.



ELLA Seconda Parte di queste mie Poesse supplico riuerente-

mente la M.V. di riguardare con la solita sua Clementissima generosità il cotinuato osseguio della mia profondissima instancabile Diuotione, conta quale mi dò la gloria di far conoscere al Mondo in ogni mi a compositione la superbia de' miei voti, che sono di meritare la partialità più benefica del suo pretiosissimo gradimento.

#### IL SIGNOR

## DOTTOR BARTOLOMEO

GRIFFI A.D.

Al fauio, e cortese Lettore .

On sò, se più l'intendesse Marcello, che, per quanto rapporta Plu-

tarco, volena, che nel medesimo Tempio per mano dello stesso Ministro fumassero vittime alla Virtù, ed all'Honore, senza che siape pendesse mai da alcuno distinta oblatione de'voti, ò pure i Sacerdoti, che con valida resistenza si opposero, Eò quod non recte una ade dues Deos includi dicerent. Sembra per vna parte

all'Idolo folo della Virtù si tributino tutti gli honori, toglie per l'altra il bello, che con la varietà nel mondo rifplende, chi no prediftingue la condition de gli oggetti. Nella persona dell'Illustris. & Eccell-Sig Marchese Francesco Maria Santinelli cospictio non men per lo splendo. re de'natali, che per gli fregi dell'animo fiaccoppiano mirabilmente Virtu e Gradezza, e si vede adempito pienamente il voto dell'Heroe Ro mano, adorandosi nello steffo suo petto, come in viuo tempio, que' Numi, ch'egli nel suo secolo sospiraua tanto divnire.

Mà come potrà eller basteuole vna sola vittima à tãto merito? come non fistancherà vn sol Sacerdote ne gli ossequij!No puòsenza dubio vna sola penna rascingare tutti gli inchiostri, che compogono il balsamo dell'eternità. Vn sol foglio, quando fosse anco della Sibilla, non può contenere l'infinito delle sue lodi. Tolgami il Cielo. che io temerariamente pretenda di posseder questi pregi, di maneggiar quest'arte. Împaro ben si dalla Natura, chetutta la sua maestà in vna sola perla rinchiuse, ed imitandola col pretiofo nome del Signor Marchese, ornamento infieme della Nobilta, e delle lettere, metto come in vn compendio tutti

gli suoi applausi.

Se non hauesse la colpa d'esser troppo smoderati, ò quato a propositosospirareb. bero i miei voti vn'eloquenza, che fosse degna di celebra. re non solamete il suo nome che occupa l'yno, el'altro Polo col più commedabile grido, mà anche le Opere presenti, che son l'vnico stupore del secolo. Se bene per conseguire lodeuolmete l'intento non potrei bramare altra facodia che quella sì solleuata, sì graue, sì maestosa, sì ricca, sì amena, in vna parola, quella fomma, e propria del Signor Marchese, Cuius or ationi si

quid demas, ex elegantia detraxeris, come de ragio namenti di Platone hebbe à dire Fauorino. Confesso però d'hauer errato col desiderio, perche tocca alla Poesia, non all'Eloquenza à parlar di lui in questo luogo, doue i suoi Encomij si vedono con le stampe e più dilatati, e più emineti. Per altro il mio ossequio felicitato nella estesa di queste pochissime linee sperimenta in così vasta materia le angustie. Cede sotto la mole di tante cose l'ingegno, e troua nell'abbondanza dell'argometo insolita pe. nuria di parole: così la troppa grassezza del campo mette à terra le biade. ed il peso

della fecondità squarcia i rami del proprio albero.

Leggafi, e poi si dica, se à primi Letteraci restanobrame maggiori, e spatij più ampijdi gloria, Qual armonia. ne'versi, lodeuoli nel numero, scielti per la frase, teneri nelle parole, grauine'sensi! Eccede ogni più viua esprefsione la sublimità de pensieri, l'eminenza de concetti, la maestà dello stile, il pesato giudicio delle sentenze, e l'inuentione de gli Assunti, onde conuengo esclamare con l'Oracolo della fatica

Qui cult as calami cupit omnes promere laudes, Copia quod seri non sinit, ille cupit.

O'quanto volentieri moltiplicarebbe la mia diuotio-

ne i periodi nella diuersità de componimenti per honorarmi con le osseruationi di quell'Ingegno, ch'è superiore alle hiperboli, quando non me lo contendesse la debolezza della mia penna.! Leggansi pure òle Heroiche, òle Epitalamiche, le Morali, ò le Ode Amorose, che à ragione vantarà Pesaro il suo Poeta senza punto inuidiare Pindaro alla Grecia, Horatio all'Ausonia. Tutte le altre Co positioni sono per appunto, come voleua Domitio Pisone fossero i libri, superiori all'erario de Persi, alle innume. rabili douitie del Gange, così che i tesori copiosi guardati da gli Ateniesi in Delfo, da gli

Assirij in Susa, sono incomparabilmente inferiori. Se lo Scaligero hauesse sortito di viuere à tempi nostri, hauerebbe dato certamente alle Opere tutte del Sig:Marchefel'Elogio, che diede in particolare alle Ode del Venusino, le quali Tanta sunt venustatis, scriue egli, vt 6 mibi, & alys prudentioribus omnem ademerint spë talium studiorum, quarum similes malim composuisse, quamesse totius Tarraconensis Rex.

Nelli Sonetti si ammira Proprietas in Epithetis, Vrbanitas in figuris (miseruo delle parole di Sidonio, seza leuarle dall'Idioma per

nő pregiudicare alla nobiltà dell'espressione) Virtus in argumentis, Pondus in sen. sibus, Flume in verbis, Fulmen in clausulis, O' che bel misto forma ogniComponimento, portando seco sublimità de' pensieri, e varietà di Eruditione.E' vn'Iride compostadi mille colori; vn Iside, ch'è tuttapoppe: E'l'Helena de Crotoniati fatta da vn pennello, c'hà sfiorate cento, e mille bellezze: E'in fine la Tazza, che le Matrone Romane mandarono ad Apolli. ne in Delfo, nella quale era fuso tutto il più pretioso mondo delle Femine latine. Per quello riguarda alli So-

netti Hermetici non deuo

omettere, che se bene l'Autore pretende di non hauerui di fuo, che la nuda spiegatione, possiede nientedimeno scienza tanto rara così eminentemente, e ne discorre cotanta franchigia, che i primi Filosofi co inarcateciglia, e mutole lingue gli cotribuiscono meritamente più che trionfali gli applausi. Non è che puto si getti dietro le spa. le il pretioso di questa Scienza(quasi sognasse co Domitia no d'hauer le terga d'oro)mà ritiene come in Agricola riconobbe Tacito, ciò ch'è malageuolissimo, In Sapientia modum. Vi sono certi Studij, ne' quali giouoca molto l'ingegno, e più vince la stima d'

ogni vno chi sà farsi credere meno intendente. Anche de luoghi è Aforismo politico occultare la copia delle ricchezze, e de comodi per conseruarne e più lugo, e più traquilloilpossesso.L'Antesignano de Filosofi Aristotile autentica sopra ogni paragone questaverità, Penitus verò. scriue egli, se se aliquib. scietus tradere, at q; v sque ad extremum persequi velle, valde noxium est. Ben è vero, che come il Sig. Marchese è superiore ad ogn'altro in così fatto ornamento, firendealtresi maggiore nella diuersità dell'vso. No èche lo agiti souerchia auidità, ed insolente sollecitudine d'ha-

uere, mà desio naturale di esfere, studiando vna cattolica medicina à fauor della vita, nonalimeti del lusso à fauore del corpo. Ed à ragione chi meditagloriose attioni negli studij si rende degno di prolongar per sempre con gli Elesiri la vita molto meglio del Ceruo, che per attestato di Tertulliano, Aetatis sua arbiter serpentepastus veneno languescit in iuuentutë. Vinerà però egli immortale nelle bocche de'posteri, & ad onta del fato trouerà nelle proprie Opere perpetua viura divita, auuerando fi in lui il pronostico diquel famoso Moderno, Longis praconys supererit suo saculo,

neque vlla spatia definient docta virtutis perennitatë. Nel rimanente sappia ogn'vno, che non à titolo divanagloria si rinoua la stampa co accrescimento notabile de' Componimenti non più veduti. A trè si riducono principalmente i motiui. L'vno per far conoscere il vero Padre de'suoi parti da altri Inge gni co interessaro genio, edi-uerso fine adottati per vsurpar eglinol'heredità della Fama. Et quomodo meretur habere terra, quòd cæli eft? Leuoleparole dibocca advn' huomo grande, che riconosce tutta opera del Cielo il mele, dolce tesoro delle Api. Il fecodo perche fi smarriua

no beno spesso i Componimenti, con miserabile pre-giudicio della republica litteraria, come con deplorabile fuccesso è accaduto alle Operedell'Endimione, e dell'-Antro Pastorale, delle quali no sono rimaste, che picciole reliquie, tali però, che di loro può affermarsi ciò che sù già detto del Colosso de Rodi, Maiores sunt digiti eius quàm pleraq; statua. Che se il corallo all'aperto dell'aria, spiccato dall'acque impretio fisce, e si rassoda, eternansi parimente con le stampe que tesoridellingegno, che nacqueroinvn mare d'inchiostri Questi surono il più bel colore, che audiuasse le tele d'A-

pelle, e che rendesse eterni i miracolidel pennello, Vnum imit ar i nemo potuit, quò d absoluta opera atramento illiniebat itatenui, ut idi. psum repercussuclaritates colorum excitaret, custodiretq; a puluere, & sordibus Tocca altresi alla stampa difender da gli oltraggi de gli accidenti, e dal morso del tepo Opére costrare del Sign. Marchele, ch'è l'Apelle de' Poeti-L'vltimo, e più efficace per condescendere alle publiche, e continue instaze de foggetti riguardeuoli nonme per lo carattere della Nobiltà, che per le prerogatiue della Virtù. Le Muse, che si vantano Figlie di Gioue, tra-

lignarebbero da loro natali, quando non manifestassero col giouareil loro Genitore. Ivoti vniuersali renderebbero innocente in altri l'ambitione, quanto menopossono pregiudicare alla modestia. singolare di Caualiere, à cui hà per honore di seruire anche perombra la gloria? E' contrasegno d'animo grade dispensar que fauori, che dipedono da proprij arbitrij, e dispensarli con mano sacile per non perderne il merito con la lunghezza. Le gratie coferite con la debita misura di conuenienza accrescono anzi la fortuna del beneficante, che la sorte del beneficato, perche questi hà l'vtile,

uegli

quegli la fama nel beneficio, che preuale di lungo tratto à qualsissa estensione de' voti.

qualsisia estensione de' voti. Trattenuto fin quì à rappre sentartile Opere, che escono hora alla luce, passo ad afficurarti per quelle, che sono per vsciruidi breue. Haurai in. picciol corso di tempo le Remissioni Accademiche, che sono vn'Estratto della più scielta, e più fina litteratura. Non fapreicome meglioesprimer til'isquisitezza de'Componimenti, e la moltiplicità delle più massiccie, ecuriose materie, che cotengono, che co la Comiglianz adi quella famo-Gssima Tauola, chel'Imperator Giustiniano dedicò nel Tempio di Soffia la Santa, a

componer la quale cocorfero tutte le sorti di gemme, e tutte le specie di minerali, che mai per tempo l'arte, ò la natura labbia resi pretiosi.

Haurai in oltre il Carlo Quinto Poema Epico di tartá eccellenza, che non lascia sospirare all'Achille Austriaco la tromba d'Homè. ro. Vguaglia la penna le prodezze, che scriue, e pari alla grandezza dell'Heroe firende il canto del Poeta, anzi à chi ben considera la tessitura dell'Operatroua in grado di maggior stima il Soggetto, che propone per Idea della. Virtù heroica. O come bene s'adatta allo stile del Sig. Marchese ciò che Quintiliano riflette sopra la rinomatissima Statua di Gioue Olimpico fabricata da Fidia in Elide! Quel miracoloso scarpello, dice egli, haueua dato à quella bellissima imagine vn certo non sò che di maestà, che in farla adorare, preualeua di sorze alla stessa religione. Adeò maiestas Operis Deum aquauerat.

Ma lascio di più auanzarmi, non essendo mio proponimento di tesser Panegirici à Soggetto, di cui egli stesso è artesice senza pari nelle sue Opere, nelle quali con prudente, e sauia moderatione d'animo, superiore ad ogni encomio anco tacendo si celebra. E chi non vede, che se

lastania di Cesare nel Campidoglio haueua vn Mappamondo à piedi, si scorge altresì inchinato il nostro Autore dal Modo litterario, che adora le più nobili Idee della fua mente. Conchiudo per tanto con Senofonte, che è leggierezza presumer di comendar quella Virtù, che per esser giunta al sommo, no la scia speranza di poterla arriuare,e termino col sensato auuiso di Sallustio che in vn infinito numero di prerogatine configlia à mettere in luogo delle parole il filentie el'ammiratione, tanto più che l'animo fublime del Sig

Vnole con alti , e generofi modi Non afcoltar , mà meritar le lodi .

\ I-

ಕ್ರು ಡ್ರಿ ಚಿನ್ನಾರೆ ಹೆಚ್ಚುಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಡೆ ಚಿನ್ನ (EAS) (EAS) (EAS) (EAS) क्रिक्सिक क्रिक क्रिक्सिक

#### RIME MORALI

La Costanza superiore ad ogni aunersa Fortuna .

Ta splendea d'Aurora il Polo. J Quando in grembo a placide onde Mormorio d'aure seconde Chiamaua i legni, e gli atfidaua al Volo. Ed ecco a l'inuito Vn credulo Pino A lungo camino Disciolse dal Lito, E in si tranquillo Mar lieto n'ando. Ma che prò ? Chi del Mar ? Chi del Vento hor l'allicura ? Fauor di Vento in Mar passa, e non dura.

CAD. Ahi non dura, etroppo infido Passa in Mar Vento leggiero. Doue vai Cieco Nocchiero ! Apri gli occhi al periglio, e torna al Lido. Non fenti, che geme Già l'onda adirata. E l'aura cangiata Per l'aria già freme, E con Nube improuisa oscura il dì . Và così. Sù mentitrice Calma instabil Vento Conta mille naufragi a yn fol momento.

# CEAF33

Vè, c'homai l'onda spumante
Vtta il Pino, e al Ciel l'inalza
Vè, c'homai nel sen gli sbalza,
Hor, c'ha rotto il Timon, le Vele infrante,
Io gia naufragare
Lo veggo ne' Scogli:
A i tumidi Orgogli
Già cede del Mare:
Già ludibrio de' Venti errando và .'
Pur chi sà ?
Ecco il Ciel si rischiara, e'l Nauta accorto
Per lo placato Mar sen corre in Porto.

# **(543)**

Entro il Mar di Sorte infida
Fatte ual fa fciorre I lini
A gl'muiti peregrini
O malcauto mortal d'aura, che rida :
Seren di Fortuna
E' pien di vicende:
Più chiaro rifpiende,
Più tofto s'imbruna;
Ne frà suoi raggi mai spicca vna Fè.
Così è.
Non ti lusinghi'l core aura immodesta.
La Fortuna in tal Mar tutta è tempesta.



## Pop.

Ms, se mai per satal raggio
Tù sciogliesti a i falsi inuiti,
Onde i flutti insuperbiti
Minacciasser naustragi al tuo Viaggio;
Resisti ai Furori
Con salda fermezza:
Sostrisci, & auezza
La fronte a i Sudori:
Trionso sempre vn bel sostrir quaggiù.
Così sti.
Mai non disperi vn'Alma in mar d'affanni,
C'hanno breue suror slutti ciranni.

# (EF3)

Quando più d'Austro, e di Coro Gonfia il Mar fossio ostinato, Quando il Cielo più turbato D'yn fol raggio di Sol nega il ristoro, Vn'aura, yn baleno, Che spiri, che splenda, Con bella vicenda Ritorna il sereno Al tempessio Mare, al Cielo oscuro. Tali suro Gli ordini eternia prò d'Anima sotte: La Costanza d'yn Cor vince la Sorte,



Disinganno a gli Amanti per liberarsi da Amore,

Ran noua vi reco Amanti miei feiocchi Amor s'è da gli occhi Tolta labenda, e non appar più cieco.

Hor, ch'Amor dunque ci vede,
Scorger voi potete quanto
Folle fia chi ftilla in pianto
Il candor de la fua fede.
Scorgerete, che quel guardo,
Che permife vn cor gentile,
Fù bugiardo,
Ch'entro vn petto feminile.
Di vero Amor mai non ribomba yn'Eco.

Gran noua vi reco Amanti miei feiocchi; Amor s'è da gli occhi Toltz la benda, e non appar plù cieco. Det Marchefe Sameinelli.

Ahi, che ditte? anche fioriti

Sono i volti , che adorate?

V'ingannate, v'ingannate,

Sono inganni coloriti.

Che sembianza è già mai quella?

Par, che sia d'Helena antica?

Ah satica

D'yna Man, che sà far bella

Chi pria d'Helena hauea solo il cor Gréco.

Gran noua vi reco Amanti miei fciocchi . Amor s'è da gli occhi Tolta la benda, e non appar più cieco Gran noua vi reco.



Mentita poetica ad un tal Romanzifia, che ark chiamar pazzo Valdelmonte con l'autorità di un certo Libro institulato. N. A.R. C. ISO al Fonte,

Voi titolo di pazzo
Ardite dare a l'erndito Elmonte,
Perche ne fà strapazzo
Quel vostro Autore di Narciso al Fonte.
Ma vi dò questo auniso,
Che al Fonte, e non al Monte
Sempre sù, sempre sa pazzo Marciso.



Godi

# Godimento di non effersi innamorato

Per altri

MAnco male,
Ch'entro il mio core
Non fece Amore
Piaga mortale.
Manco male.
Se io riuolgo vn ciglio accorto
A le pene de gli Amanti,
Mai non veggio vn sol conforto
Confolar gli affidui pianti,
Che in linguaggio di duol chiedon pietade.
Così và Sempre è fatale,
C'habbia fete di pianti afpra beltade.

Manco male,
Ch'entro il mio core
Non fece Amore
Piaga mortale,
Manco male.

Dietro a Dafne, che correx Stampa il Solf orma feguace. Ma che prò : nega la Rea Al fuo duolo amica pace, E cangiata in Allor gli arrefta il paffo: Così và . Sempre è fatale, Che s'adori in bellezza, ò yn Tronco, ò yn Saf-

Manco male,
Ch'entro il mio core
Non fece Amore
Piaga mortale
Manco male.

Fallacia del penfiero d'un Amante.

Vardate doue crede

Dormir la mia Costanza!

A l'embra d'una Speranza

Ella si posa.

O Follia di mia Fede!

Vn, che spera in Amor, mai non riposa.

Vedete kome penso
Godere hore tranquille?
Al lampo di due pupille
Il cor s'addorme
O Follia del mio Senso?
Vn,che dorma in Amor pena, e non dorme.



# Del Marchese Satineill.

Il Fiere Narcisa sull'Orlo del Fiume.

Arciso incauto, e ancora L'odorifera Fronte Ripieghi in Seno al Fonte, Posta in oblio la tua suentura antica? Ma par, che tù mi dica: E'mio Destin, che a l'onda socorra in ogni sponda, Perche al Ciel di dar piacque La Farfalla anche a l'Acque.



# L' Amante Morale .

COura l'Hadriaco Lito O Vn'esperto Amator mesto sedea, E per moral conforto Ei, che nel mar di quelta vita hauea Naufragato più volte in grembo al Porto Pallido, spigottito Prima al Ciel, poscia al Mare il ciglio alzado Così dicea, cantando.

Main vn baleno Si stringe in bruna Nube importuna Vapor, che i rai del Sol nasconde in Seno. Quinci discendono Sù gli alti culmini Gli obliqui Fulmini (no. Ch'empiono il Suol di fumi, e l'aria accendo-

Oh quanto è bello il Ciel, quando è sereno!

Tal Gioia Amor ne rende. Vn Seren, che s'ofeura all'hor, che splende.

Oh quanto è vago il Mar, quando ripola! Ma non hà posa Più d'vn momento, Che ad ogni vento Gli si intorbida in sen l'onda spumosa. Quinci discoprone Flutti, che gemono, Austri, che fremono. Voragini d'Inferno, e'l Ciel ricoprono". Tal Sorte Amor ne appresta. Vna calma, ch'ogni hor tutta è Tempesta .

Appren-

Del Marchese Santinelli.

Apprenda il folle Amante, Anzi apprendano pur gli Egri Viuenti, Che il Tempo ogni hor volante Secoli addita (empre; e formomenti; Mortal da Vita nostra

In questa Calma, in quel Seren si mostra. Mirala, e non stupir, se poco dura. Come Calma, e Seren manca, e s'oscura.



italia dayeni

Magricany C Language of Carrier

er alden edwart

# La Fallacia de i Di fegni humani .

H quanto poco t'ergi egro Mortale!
E'ver, di là dà i Poli
Fantaflichi i tuoi voli,
Laberinti archittetti, e fogni Imperi,
Ma son sogni i tuoi pensieri,
Che al precipitio sol t'ergono in alto,
Dedalo a la Prigione, Icaro al Salto.

Appena nato
Cieca Fortuna
Tutta Crine al tuo ciglio offre Thefori;
Matù, che in Cuna
Resti abbagliato
Da quei folgori,
La man non stendi, e la Fortuna hà l'ale,
Oh quanto poco t'ergi egro Mortale!

Appena adulto
Amor tiranno
Ti fila i biondi giorni in grembo a Fille,
Ma tù , cui fanno
Caro l'Infulto
Vaghe pupille,
Baci la man, che t'auuentò lo Strale:
Oh quanto poco t'ergi egro Mortale!

Appena vícito
Da i tefi lacci
Di Fortuna, e d'Amor viui a te stesso
Che tutto agghiacci
Incanutto
Dal Tempo oppresso
Ne la Tomba, che aprissi al tuo natale.

Del Marchefe Santinelli.
Oh quanto poco t'ergi egro Mortale la Bver, di la da i Poli la Fantallichi i tuoi Volir, Laberinti architetti, e logni Imperi, Ma fon Sogni i tuoi pensieri,

Ma fon Sogni i tuoi penfieri , Che al precipitio fol t'ergono in alto , Dedalo a la Prigione , Icaro al Salto ,

THE SEC

with glower things

# COSA SIA L'HOMO

Mortale Che sei?
Specchio sei d'instabil Sorte,
Che da tè mai non è vinta:
Sei Pittura, ma dipinta
Co'i colori de la Morte.
Tra speranze malaccorte,
Tra promesse sempre incerte
Mostro sei, che a luci aperte
Dormi, e sogni mali tuoi?
Mortale che vuoi?

Vuoi di gemme oltramarine
Erger'Archi a la tua Cuna?
Vuoi, che prodiga Fortuna.
Al tuo piè fpanda il fuo Crine?
Ahi che gioua? aftre ruuine
La fua Rota ogni hor c'ap presta:
Gina sempre, e non l'arresta
Forza d'or, Fasto d'Imperi.
Mortale che speri?

Speri affai, se come nato
Fosfi a Secoli lontani,
Non ramenti i Fati humani
Sù le terga al Tempo alato.
Col presente, e col passato
Misurar denno i Viuenti
Questi fragili momenti,
Che fan gli huomini Tifei.
Mortale che sei?

Polue

Del Marchefe Santinelli.

Polue lei , ma qual Gigante Chiudi in petto alma ribelle : 3

T'armi ogni hor contra le Stelle,

Ne'pauenti il Ciel Tonante.

Ahnonti gonfi Gloria, che si risolue Sù caduchi Trionfi

In aura errante.

Fuggi il vento, o Mortal, che fei di Polue.

ohen gat cam Tagi sa

omserrollie ...

In with tencondevenation

อยายาระไร อาก เปรียบใช้

. O. S. B. B. L. L. S. locabaro, anostorio de la fici

Dirhiementiberdes

Del Marchefe Santinelli.

Dunque l'Huom, che a l'Or foi penfa, Ed a l'Or foi fifsa il Ciglio, A quei Miferi io fomiglio, C'han pena limitata, e fempre immenfa, Mortale a Configlio Non correr fospefo. Ne l'Arca d'Acciaro

Col Sepolto thefor vino t'ammiro.

O Stolido Augro!

Quanto è milgro il Crefo, è lieto l'Iro

1 1 1 1

(43) (43) (43) (43)

# Per la Brouità della Vita.

No, no, non m'inganno. E mifura il fol momento De la mia caducità. Questa vita è polue al vento Questa police e vanità. Cofa importa, che la Fortuna Il fuo crine mi ponga in mano? Vien la Morte con passo insano Non più Gemme quel crim mi aduna. Se io m'apriua la 1 omba in Cuna Non faprei , che fosse languire . Il timor di presto morire Mi fa Martire de l'Affanno Nò, nò, non mi inganno, E mifura il fol momento De la mia caducità. Quella vita è polire a vento, Questa polue è vanità. To mi strappo l'Hesperia fronda

Lo mi strappo l'Hesperia fronda
Dal pensiero, che n'èsi vago.
Hor conosco l'Oro del Tago
Per vn Vuomito sol de l'onda.
La mia mente non si consonda,
Che sol morto, se ben discerno,
Vna volta, ma sempre Etermo
Le suenture quaggiù m'hauranno.
Nò, nò, non m'inganno.

No, no, non m inganno. E mifura il fol momento De la mia caducità. Quetta vita è polue al vento, Questa Polue è vanità.



# R I M E AMOROSE

or so Burness 14

ANATA

HEORGMA



#### RIME AMOROSE

Non ardisce di palesarsi Amante.

ILLIDE, To vorrei dirti, Che al tuo nobil sembiante Votai tutti i miei spirti,

Refo a vn tuo guardo Adoratore Amante. Ma ful labro codardo

Non hò lingua , ch'ardifea a dirti. Io ardo -Straudganza d'Amor, che prende a gioco L'vnir lingua di ghiaccio a cor di foco.

Pure in van le mie fiamme in feno ascondo. Che se ben non fauello,

In offequio al tuo bello,

Mentre il labro si tace,

Sempre il guardo è loquace, il cor facondo. Dunque, le a dir non vaglio in chiari accent

Filli lo per te mi moro . A miei lumi eloquenti

Volgi il Ciglio, e vedrai, come io t'adoro, Come Amor le mie pene a te distingua.

Alma, ch'ama dicor, sù gh occhi hà lingua.



# Rime Amorofe

-AFILLI mandandole un Sonetto Jopra Dafne cangiata in Lauro,

Eggi Filli spietata,
Su questo foglio mio l'aspro Successo.
Di Dafne trassformata:
Poscia a vn termine istesso.
Se non m'vsi piètà, gir t'assicura.
Ma che? L'empio tuo core.
Questa Sorte crudel schifar non cura;
Anzi vie più s'indura.
Con si rigido essempio al mio dolore.
Che inhumano rigore?
Tù miri Dafne in Tronco, e quindi, ahi lasso.
Da vn Tronco impari a diuentare yn Sasso.

A Nice, che nego di lasciarsi ritrarre.

Per altri

S'Hoggi, per non far pago Il mio caldo defio D'adorar tua bellezza anche in Imago, Neghi, che firitragga il tuo Sembiante, Nò, non mis degno iogià Nice incoltante Con ragion neghi tù d'esser dipinta, Che finger non si dee chi tutta è sinta.



# Del Marchese Santinelli .

43

# A FILLI. Nel medefimo foggetto .

ILLI, é mi neghi ancora
Il tuo voito dipinto?
Ah tù vuoi, òhe mi mora:
E che pietà non troui il core effinto.
Io conforto al mio mal, cruda, non spero:
Conosco il tuo pensiero;
Teni, mentre col duol sempre combatto,
Che non m'ysi pietade il tuo Ritratto.

# Nel medesimo soggetto.

Ega Fillide mia
Soura le tele impressa
Moltiplicar se stessa
Ma che i Stupor non sia,
S'hoggi Coltei dipinta esser non vuole,
Che non è Sol, se non è solo, il Sole.



# Rer gl'occhi belliffimi di F ILEI.

V Olger nel Sole immobili pupille Solo a l'Acquila altera il Ciel concesse, Ma chi luci indefesse Ne tuoi bei lumi, o Fille, affissar vuole Habbia gli occhi del Sole.

Scherzo agli occhineri di FILLI.

He illustre marauiglia
Siete, ò begli occhineric.
S'ogni hor voi sete appunto
A la mara de i cor l'vnico punto;
Come mai siete Arcieri
Ciascun di Voi nel saettar sì franco è
O che folli stupori,
Che uste Arcieri Voi, se siete Mori !



Del Marchefe Santinelli .

Per B.D. di nome Virginia in tempo di Verna.

Per altri .

V Dite Amanti, vdite
V Marauiglie inaudite.
Hora l'Acquario in Cielo
Habita il Dio di Delo,
E pur Virginia faveder, che suote
Ne sa Vergine star di Verno il Sole.

Al Pittere, che volca ritrarre FILLE.

V vuoi dipinger FILLB
Sciocco Pittor? Tuchiedi
Ombreggiar fue pupille,
Che fontutte folendor? Stoito, le'Icredi,
Si van penfier difgombra
Di fare ya Sol con l'Ombra.



B.D. per nome Violante .

### Per altri !

A Caratteri d'ira
Veggio Violante, che negli occhi hai feritChe non godi, che io fia per te traffitto (to.
Dunqué il mio cor, che a tuè bellezze afpira,
Credi, che fuggi poffa
Afpre punture auuinto in auree chiome?
Sei Rofa al volto, Se Viola al nome.

# B.D.di Casa Macigno.

Per altri.

Se pietoso Amor Sei
Trasfliggi a l'empia il petto,
Per cui trasfitto ho'l core.
Saran le tue Vittorie i miei Trofei,
Se ferisci Costei.
In van risponde Amore
Il seno suo saetto,
Se la crudele, ahi lasso,
Hà di Macigno il nome, e'l cor di Sasso'.



Det marene je on principi.

# B. D. per nome Calsandra

Per altri .

Mor fatto è Guerriero
Di Gafrandra ne gli occhi;
Quindi s'auuien , che fcoc hi
Per ferir l'Alme va lufinghiero dardo
Ferifce fempre, che ogni dardo è vn guardo
Sol di guerriero fuon manca il fragore
Al bellicofo Amore,
Che in Coftei co fuoi Strali ilcor mi passa.
Batta dunque a mio prò, batta la Cafsa.

# B. D. per nome Lucia

Per altri .

Precipitij Amore Non conduce il mio core Che fe per altri è Cieco, Per mè più d'Argo made accorto Duce, Se di Lucia ne Lume tutta Luce.



B.D. di nome Hortensia, e di Cognome Giordani.

Per altri .

P Er far nascerui al cor frutto d'affetto D'Hortensia nel bel petto Da vostri Lumi il pianto Spargete Amanti inuano, C'Horto così gentil bagna il Giordano.

B. D. per nome Minerus.

Per altri.

E la bocca d'Alcide
In forma di catena
L'Eloquenza fi vide
Dunque non è flupore
Che trà legami, e pene
Ritengano il mio core
Le tue dorate Chiome,
Che Hercole al labre fei, Minerua al nome;



Det Marchefe Santinelli .

B.D. per nome Caterina di Gognome Ondedei, che fa per arme vno Toro.

Per altri.

A Donzella di Tiro
Ceda, ceda a coltei, per cui fospiro
Che, se'l Rè de le Stelle
Bella la dichiarò trà le più belle
Sotto spoglia Taurina,
Ecco, che Caterina.
Con mio dolce martoro
Vie più bella d'Europa addita il Toro.

B.D. di cognome Bellezza

Per altri

Ella ti fece il Cielo,

Be di bellezza hai'l nome.

A le mie fiamme, come

Puoi dunque effer di gelo?

Ah non fi) cruda al core,

Che per la tua beltà tra piaghe geme:

Bellezza, e crudeltà non yanno infieme.

(£<del>43)</del>

C B.D.

Rime Amoroje

<

B. D. per nome Laura.

Per altri .

Se'l fempre verde Alloro
Suol da fulmini dar fcampi pietoli ,
Solo Laura delio , fol Laura adoro ,
Per isfuggire i fulmini amoroli ,
Ma non m'aueggio, o ftolto ,
Che bramando il fuo Volto ,
Con cui m'impiaga , e mi Saetta Amore ,
Va fulmine crudel brama il mio core ?



# Serenata d'Amante sdegnato per Gelossa.

A le cimerie Grotte.
Di già con manto oscuro,
Tempestata di lumi, vscia la Notte,
E gia con piè di luce il pigro Arturo
Segnaua in vie stellate
Nel suo lento viaggio orme dorate,
Quando vn geloso Amante
Sù disprezzata Cetra,
Giunto di Nice a l'adorate Mura,
Così se lagrimar la sua suentura.

Nò, nol credo, o Gelosia, Benche tù dentro il mio petto Con vn gelido sospetto Auueleni l'alma mia. Nò, nol credo, ò Gelosia.

Sarà ver, che Nice infida
Più non oda vn cor, che langue?
Ah, ch'è folo opra d'vn Angue
L'infierir nel fen, ch'annida.
De la fè fento le firida,
Mentre piange il fuo periglio.
Cara fede, e in quale effiglio
A morir l'empia t'inuia?
Nò, nol credo, ò Gelofia.

Mache? Già la mente infetta D'incostanza in lei vegg'io, Già sen và sparsa d'oblio Dal suo cor la se negletta Ciel che fai? Numi vendetta. Voi, ch'ydite i giuramenti

Va

Rime Amorose. Voi punite i tradimenti, Chem'ordì Donna sì ria? Nò, nol credo, ò Gelosia

Ah fermate o Cieli, o Dei,
Che a bastanza ha'l cor punito.
In pensar, che m'hà tradito,
Fian sue pene i torti miei.
Non dà mai fausti trofei
In amor colpa incoltante,
Che il lasciar vn vero amante
Non è senno, è ben follia.

Nò, nol credo, o Gelolia, Benche tù dentro il mio petto Con vn gelido folpetto Auueleni l'alma mia, Nò, nol credo, o Gelolia.

Si disse, e già nel seno, Spento per man d'Amore Ogni timor gelofo Ritornaua il sereno A la torbida mente: Ripigliaua il riposo L'innamorato core, Quando il sospetto algente Ripullulò più fiero Nel feruido pensiero A creder rea di spergiurata fede La sua Nice innocente, Quindi riuolto il piede Da l'Albergo fatal partir volea, Ma partir non fapea, Che fenza lo splendor di quei bei cigli Gli parea perigliofo ogni fentiero;

Mifero .

Mifero, ed'è pur vero,
Ch'erano i fuò perigli
Sol di larue fognate aerei figli.
Così vedeasi espresso
Al volto impallidito, al piè tremante,
Che per suggire altrui perdea se stesso.
Pur'al fin cieco sdegno,
Ch'esagerò le tirannie d'Amore,
Diede ardire à l'ingegno
Da consigliar la libertade al core;
Onde irato partì,
E ne la sua partita,
Per mostrar, che non più pendea sua vita.
In voto a vn bel sembiante,
Soura più lieto suon cantò così.

Lusinghiera beltà
Con dolce sorriso il sen mi serì l
Hor, più non sia,
Che l'alma mia,
Per ritrouar puetà
Peni così.
Folle è ben chi si sida
Di bellezza homicida.
Già volgo ad altre cure il pensier mio l

Se tù fei Talpa Amore, Argo fan'io. Io più non feguo, nò L'empia, che tanti tormenti mi diè.

Più quefto petto Al crin negletto Che l'anima legò Non ferba fè: Amorofa ventura Il mio cor più non cura. Già volgo ad altre cure il penfier mio;

Se tù sei Talpa Amore, Argo son'io.

C 3 Tacque,

Rima Amorofe Tacque, e partì, ma non sciolto dal laccio, Qual'ei credeasi all'hora, Che il sen gli empiea la Gelosia di ghiaccio Dileguata in breu'hora Da la mente agitata -Questa furia gelata, Quell'ardor, che rittretto Si concentrò nel petto, A l'inondar del gelido veleno Ritornò, come prima a dilatarsi Per le feruide vene , e incendio farsi ; E'l mifero Fileno Vide in proua sche a vn core Gelo di Gelosia cresce l'ardore. Ah, ch'vn Alma fedel non cangia voglie Laccio di vero Amor mai non si scioglie.



Dono di yna Corona di profumi di Nice.

Per altri .

Perche in lacci amorofi Schiauo fon'io di tua beltà Regina, Tù di globi odorofi Nice vn don profumato a me difpenfi, Hor chi fia, che non penfi A farfi del tuo bello ogni hor prigione, Se le catene tue fruttan Corone?

Mano di Filli bacciata.

Dyr sù la bianca mano
Stampa baci d'amor l'alma infiammata!
Ma Dio, che fipero inuano,
Che dia rifloro al cor mano baciata.
Bella mano di me tu prendi gioco:
Mentre fuggo la neue, io beuo il foco.



Brindisi a Filli con un Bicchiero piena di vini rosso, biondo, e bianco.

Ri, Argenti, e Rubini
Sacro (pumanti ad irritar la fete
A voi Filli, c'hauete
Sul bel Labro, entro il feno, e sù i bei crini
Ori, Argenti, e Rubini.

Alla mano di Filli , che negava di hauergli rubbato il proprio Ritratto

I vidi, o bianca mano,
Vidi, che n'hai rapita
La mia fembianza, e la nafeondi inuano l
Rapina colorita
Non mi ponno celar mani, ò parole:
E'chiaro if furto, oue l'hà fatto il Sole.



estimate form in blanch income

## Dimanda a gli occhi neri di Filli.

Cchi , lumi adorati , Quelle ombre colorite , Che vi fanno del Sol più chiari aflai , Dite , che fono ? Dite , Sono fpenti carboni , ò vini rai ? Ah nò , fuelate il vero , Paragon di mia fede è'l vostro nero .

## Per i medesimi occhi di Filli .

H Dio, che bel fulgore
Spiran feure pupille
Con illustri fauille entro il mio core!
Fillide mia, se l'anime beate
Non godono lassù glorie si belle,
Io rinuntio a le Stelle.
Senza voi non sia mai, che il Ciel mi tocchi;
Il Paradiso mio stà ne vostri occhi.



#### Rime Amorofe

Alla bocca di Filli, che non voleua esser baciata.

BEllabocca, e perche mi nieghi, oh Dio!
Che ful tuo dolee labro
Renda in vn bacio fol l'alma, beata!
Carabocca fpietata
Dimmi, perche t'arretri a vn bacio mio?
Ah sò ben, perche'l fai, fe ben lo taci.
Vuoi, che fian dono tuo tutti i miei baci.

Al bianchissimo petto di Filli .

Dellissimo seno,
Non sò dirti al candore,
Se di latte, ò di neue,
Sò ben, che il bianco honore
Cedere ogni hor si deue
A tue manelle intatte.
Da la neue, e dal latte.
Ma fai poi chi non cede
Al tuo fino candor ? Sol la mia fede.



Alle chiome d'oro di Filli.

Hiome, miei lacci aurati,
Pretiofe catene,
Che in ricca prigionia chiudete il core,
Io vi chieggio in mercede
De le mie care pene
Il legar la mia fede.
O che nobil Lauoro!
Vna fè di Diamante in Cerchio d'oro,

(643, (643)

A Filli , che sembra un' Angelo .

N Angelo, o mia Filli, hoggi ti fueli, Che, fe à begli occhi tuoi riuolgo il ciglio, M'auueggo io ben, come tù muoui i Cieli.

A Filli più ricca di gemme nel volto, che nell'Habito.

Filhi a i Thefor de l'Indie io non fon volto: A teben sì , cui prodiga Natura L'India d'ogni Thefor t'apre ful volto.

A Filli crudele vestita di nero.

Ra queste ombre sibelle.
In notte così bruna
Come da gli occhi tuoi, che son mie Stelle,
Neghi influirmi ogni hor chiarasfortuna!
Ah, che inuano o mia Filli il cor si duole,
Che, se notturno Can latra a la Luna,
In così bella Notte io latro a yn Sole.

Alli occhi di Filli lontana.

Cchi Stelle amorofe, oue i miei Fati Chiufe il Nume, ch'ècieco, a mio martoro, O' tornate a mirarmi, ò ch'io mi moro Occhi belli, occhi crudi, occhi adorati



Riprende il proprio cuore per hauer collocati i fuo penseri in Filli, come in troppo nobile oggetto

Roppo alto mio core, troppo alto Tuoi penseri dispiegano il volo: Spesso a chi s'allontana dal Suolo Precipitio diuenta il Salto. Troppo alto, mio Core, troppo alto.

lo sò ben , the vn bel defire
Tincerò Dedalee piume ;
Ma ne vai sì preflo al lume ,
Che rinoui Icario ardire ,
Onde hò timore ,
Che in tanto ardore
Tù non fostenga il luminoso affalto ,

Troppo alto mio Core, troppo alto
Tuoi penfieri difpiegano il Volo:
St effo a chi s'allontana dal Suolo
Precipitio diuenta il Salto.
Troppo alto, mio Core, troppo alto.

La speranza lusinghiera Non t'alletti all'hor, che dice: Grande ardir sempre è selice, Se ben veste Ali di cera Ch'io non sò, come Daraitu nome

A vn Mar, ch'onde hà di foco in fen di Smalto.

Troppo alto, mio Core, troppo alto Tuoi pensieri dispiegano il volo: Speiso a chi s'allontana dal Suolo Precipitio diuenta il Salto Troppo alto, mio Core, troppo alto. Si merauiglia della Bellezza, e della crudeltà di Filli.

Quanto è bella Filli, o quanto è bella!
Nel suo sulgido crine
sempre ondeggia vn fiume d'oro,
In cui farui naufragio è gran sortuna.
In sua guancia raduna
Rose Amor, mà senza spine,
Perche in esse siorisca il mio Martoro.
Sotto ogni ci glio al sine
Solende il Sole in vna Stella:
O quanto è bella Filli, o quanto è bella!

O quanto è cruda Filli, o quanto è cruda !
Ne la fua mente ingrata
Mai per me non forma, ahi lasso,
Pietosa del mio mal, pensieto amante.
Ne i rigori costante
Scopre in fronte alma gelata;
E le palpita in Seno vn cor di Sasso.
Non su Tigre spietata
Di pietà mai tanto ignuda.
O quanto è cruda Filli, o quanto è cruda!



Che non lascierà mai d'amarla per quante ella siasi crudele.

Filli mia, quanto t'inganni, Se tù credi, che in amore M'auuilica al tuo rigore. Hò Core anch'io da fpauentar gli affanni, Filli mia quanto t'inganni.

Habbia pure eterno effiglio
Dal tuo fen pietà cercata
Di ripulfe arma il bel ciglio,
Scopri in fronte alma gclata.
Tua fierezza io non pauento,
Che fon belli i tuoi rigori,
Hò domeftici i dolori
Come troppo vso al tormento
Sotto il genio crudel d'occhi tiranni.
Filli mia, quanto t'inganni.

Io non cibo la coftanza
Con pensier, ch' offra mercede. I
L'adorar senza speranza
E bel vanto di mia sede.
Egli è ver, che i miei tormenti
Figli son di tua sierezza.
Ma sono altro di bellezza
I rigori, che contenti
A clu di eterna se spender sa gl'anni?
Fillimia, quanto r'inganni.

Odi bene; Io mi dò vanto Di stancar tuoi grandi orgogli; Mostra pur, che in seno accogli Il terror de l'Erimanto;

Mostra

Rime Amoraje
Mostra pur sierezze inside
Posseder d'Hidra Lernea,
Mostra in fronte ira Nemea:
In amor sono l'Alcide,
La Costauza è mia Claua, inuan t'assansi.

Filli mia quanto t'inganni, Se tù credi, che in amore M'auuilica al tuo rigore. Hò Core anch'io da ípauentar gli affanni. Filli mia, quanto t'inganni.



Per le chiome, e per gli occhi bellissimi di FILLI.

La ristrinse il cieco Amore Dentroi rai di chioma aurata, Cui la mano del Sol gli ori filò. Mà che prò? Chi giamai Sorte serena Al suo cor da yn crine aspetta?

SO' ben'io doue è legata
La fortuna del mio core!

Al suo cor da vn crine aspetta? La Sorte d'vn bel crine è vna catena .

La fortuna del mio core!

La nafcole il cieco Amore
Dentro i rai d'una pupilla,
Cui la Rota del Ciel gl'Aftri girò.
Mà che prò?
Chi giamai da vú ciglio afpetta
Al fuo cor Sorte ferena?

La Sorte d'un bel cigliò è una Saetta.



Si parla alle speranze incerte nell'Amor

SP eranze non partite,
Iasciate, che misenta
Doler chi mi tormenta
Solo vna volta ancora, e poi suggite.

Se a l'vitime querele Si mostra poi crudele, All'hora in pace andate Belle speranze mie, ma disperate,

Ah no. Partite pure, Lasciatemi a le pene, Che star non vi conuiene Care speranze mie con le suenture,

Se Fillide, che adoro,
Ride del mio martoro,
Pur godro quello vanto,
Che nasca il riso suo sol dal mio pianto.

(44) (44) (44)

Dime-

#### Dimostra à FILLI l'impossibilità di non amarla.

Illi mia, quando Natura
Si rifolte
A ferrarti in human velo,
Solo vosse
Fare in terra vna fattura,
Per miracolo del Cielo,
Che stupì d'vno impossibile.
E non amarti poi, com'è possibile.

Sol di gigli, e Gelfomini
Ti compole
Bianca man, candido petto:
Con due Rose
Ti diusse il labro, e i crini
Ti filò d'oro si schietto,
Che son chiari oltre il credibile.
E aon amarti poi, come è possible?

Se tù parli aurea catena Le tue labra Danno al cor di chi t'afcolta. Dolce fabra Sempre fei di noua pena A chi l'alma ni te riuolta, T'apre vn duol, quafi infoffribile, E non amarti poi, come è poffibile?

Ma de gli occhi , in cui mirai Del mio core Arle l'ali, io dir che deggio ?

Cieco

68 Rimt Amorofe
Cieco Amore,
Fatto yn'Argo a tanti rai,
Parla tù, che io fol vagheggio
In due lumi yn Sol yisibile.
E non amarti poi, come è possibile?

T'amarò fino a la Morte:
Pria la Vita
Spirarò, che la Costanza.
Auuilita
Non sia mai da cruda Sorte
Nel mio sen bella speranza
D'ammollir sin l'infrangibile.
Rnon amarti pol, com e possibile.



#### FILLI incredula.

Vngo l'aurate Riue
Del Tebro ambitiofo
Bel portento d'Amor Fillideviue.
Partiale Natura
Le difciolfe ful crine vn'aureo Fiume,
In cui ricca fortuna a l'Alme ondeggia
Sù la fronte pafleggia
Latteo Sentier la maestà ficura,
E'l Sol presso a fue luci ombra è del lume.
Ne le guançe di Rose
Il periglio del cor fiorisce sempre.

Sù le labra amorofe. Spiesa yn viuo Rubin zifi ingemma

Spiega vn viuo Rubin ristingemmati, (pre. Perch'in pianti ogni Amante ogni hor sistem-

voto a sì bel vifo Trà ben mille Amatori , Che gli facraro i Cori , Spicca del buon Fileno il core vecifo .

on vecifo già con gŭardo Di rigor da due begli occhi. Di beltà vitale è'l dardo, O' pietofo, ò fier fi focchi'. Ad vn core,

Che in Amore

Mercè chiede a due pupille , La Saetta d'yn ciglio Hasta è d'Acchille.

al bel labro víci lo strale, Che gli vccise il core Amante. Sempre sa piaga mortale Lingua rea d'alma incostante. 70 Rime Amorofo
Lotraffisse
Quando disse,
Cangia oggetto a la speranza,
Poco ardor credo inte, meno costanza.

A la piaga improuita
Che in grembo al duolo il conduceua a morte.
Che farà? Che dirà Fileno afflitto?
Per ammollir fua Sorte
Manda a pianger sù gl'occhi il cor traffitto,
Scioglie in mille sofpir l'alma diuisa.
Ma pur trouando forda
Al facondo fuo duol Filli adorata,
Su Cetra disperata in questi accenti
Diè lingua a suoi tormenti.

Filli incredula, e che vuoi più, Per dar fede a gli affetti d'yn core, Che fi more Per te mifero in feruitù? Filli incredula, e che vuoi più?

La mia faccia impallidita
E vno specchio di verità,
Oue mirasi incenerita
Al tuo raggio mia libertà.
E benche io non palesi
Dal seno accenso
L'incendio immenso,
I miei sospiri accesi
Snelan pur quanto ei sia, narran qual su.
Filli incredula, e che vuoi più?

Mostra ben la guancia esangue La ferita, che in sen mi siaprì,

Del Marchese Santinelli. In trofeo di chi mi ferì. Manca, ne fà doglianza Di venir meno

Fuor del tuo feno, Ch'amorofa costanza

Filli incredula, e che vuoi più,

Il continuo penar stime virtu.

Per dar fede a gli affetti d'vn core, Che si more Per te misero in seruitù? Filli incredula, e che vuoi più ?



Filli indisposta richiede qualche ristoro allo sue inquietudini dalle Poesse dell'Autore.

Soura agitate piume
Fillide langue, & al fuo duol richiede
Da la mia Lira harmonico conforto.
Ah, che inuano prefume
Trarre aiuto vital da vn cor, ch'è morto.
Pur, se fauor di Stelle
Hà nel mio sen tanta virtude infusa,
Osfequiosa Musa
Ecco vnisce per lei l'Idee più belle,
E trahendo da l'Alma innamorata
La voce misurata, in simil forma
Suegisa al canto la Cetra, ond'ella dorma,

Humor febrile,
Che in fent'auuampò,
Distrugger procura
Del tuo storido Volto il viuo Aprile.
Ma che pro?
Da medica cura
Ben presto vedrai
Tornare a tuoi rai
La luce (marrita.
Dormi lieto, o mio cor, dormi o mia Vita,
O se dormendo

Sognar giamai può
Vn core non fano,
Sogni, ch'anco io per te viuo languendo,
Ma che prò?
Da medica mano
Rimedio Vitale
Non fpero al mio male,
Ch'eterne hà le pene.
Dormi lieta, o mia Dea, dermi o mio Bene.
Volca

# Del Marchese Santinelli :

Volea più dire ancora
Con la mia lingua innamorata Clio,
Ma vedendo, che Fille
Date hauea le pupille a vn dolce fonno,
Accennai, che tacefle, & ella all'hora
Chiufe in questi bei fensi il canto mio.

i) begli occhi, si dormite, E fognate i miei penfieri: Di fuegliarui io già non tento, Se mi dice il mio tormento, Che à l'apparir de vostri lampi arcieri Rinouar il potrian le mie ferite. Si begl'occhi, sì dormite,



#### In lontananza.

Otto l'Adriaco Cielo
Stanco di trar Fileno innamorato
Dal suo Nume adorato
Lontano i giorni, e sconsolato gli anni e
Cosi contro il rigor d'Astri tiranni
Solingo vn di sù pasleggiata arena,
Fè parlar la sua pena.

Stelle.ree che pretendete
Dal valor di mia Costanza,
Che in si lunga lontananza
Di tormentarmi ancor satie non siete ?

Forse, che a i vostrirai la sè vacilli?

Quella sede, che in voto

Nè proprij affetti immoto

Sù l'Altar del mio core appesi a Filli?

Ah pria, ch' a l'Idol mio

Manchi l'alma di sede,

Volger vedrete il Rio

A l'origini sue l'humido piede:

Vedrete immoti i Venti,

Scomposti gli Elementi, il Sole oscuro,

Veloce il tardo Arturo,

Pria, ch'estingua il mio soco acqua di Lete.

Stelle ree, che pretendete?

D'influenza più ria
Armate pure i vostri raggi, e ancora
Mouete a danni miei tutti gli Abissi:
Chiudetemi ogni via
Di ricondurmi a Filli, e sin, ch'10 mora
Fatemi errar co'i vagabondi Vlissi:
Errarò

Del Marchefe Sanvinelli .

Errarò, penerò, mà fempre Amante. Trofei del mio foffrire Saran de vostri rai l'ire ostinate. Scorni de le vostre ire Fian del mio cor le sostiere vsate Così sempre costante A i vostri empi folgori Martire de la se voi mi vedrete.

Stelle ree , che pretendete .
Dal valor di mia Costanza ,
Che in sì lunga lontananza ,
Di tormentarmi ancor satie non siete
Stelle ree , che pretendete?



# Serenata per gli occhi bellissimi di Filli.

Oura vedoue piume
Che fai Fillide mia posi, ò t'aggiri?
Se dormi, inuan presume
Darti conforto il cor co i miei sospiri;
Ma, se tormenti poi, già non saprei
Consolare il tuo duolo,
Se non con l'vnir teco i ptanti miei.
Sentimi dunque, oh Dio, Fillide senti,
Che io sù tenere corde,
Perche tù dorma vn placido riposo,
Perche veglino sempre i miei tormenti,
Sol con Plettro amoroso
Sciolgo in queste harmonie canto concorde.

Begli occhi è così.
Mi configlia il mio dolore
A fiperar da voi pietà,
Che non fempre vna beltà
Hà peranima il rigore.
A i pianti, che ftilla
Dal ciglio vna fè,
Fierezza non v'è,
Che qualche fcintilla
Non accenda d'affetto almeno vn dì.
Begli occhi è così.

Begli occhi non più.
Deh lasciate homai le piume,
In cui veglia il mio riposo,
E suelando il guardo ascoso
Al mio cor rieda il suo lume.
Pupille sì belle
Fuggir denno il sono:

Del Marchefe Santinelli. Tra l'ombre non ponno Dormir mai le Stelle, Che di raggi men crudi ardon lassù.

Begli occhi non più.

Begli occhi merce. Già sù l'Indiche Maremme Non vi chiamo a scior le Vele.

Al fuo duolo yn cor fedele Non disia premio di gemme. Pensiero è d'Auari

Con auida Prora Predar de l'Aurora I fertili Mari.

Il theforo , ch'io cerco , e fol la ft. Begli occhi merce.

Sogno amorofo à Filli in lontananza,

MI par di vedetti O Filli adorata : Vilion sì beata Non voglio tacerti. Mi par di vederti.

Erasù l'Alba all'hora,
Che m'appariti'in fogno; onde io fcorgea
Vn crin, che rifplendea
Più chiaro affai de l'arroffita Aurora.
Ori sì luminofi,
Stami sì pretiofi
Il Sole in fibel crine hauea filati.

D'Auori animati
La fronte fembraua,
Le guance infioraua
La Rofa, & il Giglio.
Il Labro vermiglio
Parea, che ridente
Questa anima ardentee.
Chiamasse a goderti.
Mi par di vederti

Lampeggiauan sì belle
Le tue brune pupille in faccia al Sole,
Che sù l'etherea Mole
D'llustre inuidia impallidian le Stelle.
Eran quei lampi Strali,
Che di piaghe Vitali
Superbir mi faccano il core amante.

Di viuo Adamante Sembraua il bel petto.

Diare

Det Marcheje Santinetti.

D'argento poi schietto
La man, che m'auuinse.
Oh Dio! Chi mai finse
Si bella sembianza?
Fù sol lontananza,'
Che sogna il goderti.

Mi par di vederti O Filli adorata: Vifion sì beata Non voglio tacerti. Mi par di vederti.



D 4 Morte

# Morte vitale de gli Amanti

Sonetto del Balducci ridotto in canzonetta Musicale

Sembra il mio petto
Sabea Pendice,
Si foaue penlier vi fpira Amore,
Ed è'l mio core
Nuoua Fenice
A viuer fempre, ancorche munia, elletto,

Di puro affetto
Legni odorati
Gli ergon la Pira, ed Ei rinalce, e more,
Volto al fulgore
De i lumi amati,
E ne la morte fua folo hà diletto:

Hor s'alza, hor cede, E ogni hor fi proua Farti cener vitale a i rai di Fille, Vaghe pupille Per voi fol troua Tramorte, e vita eternità di Fede.

Rinato Herede
Sol di fe stesso
In virth fol di voi rinoua i vanni.
Dal piè de gli anni
Non resta oppresso,
Che il morir sol per voi cerca in mercede.

Aman

Amante , che troua godimento nel servire à Dama crudele.

Ome spero giamai di gioire, Mentre feruo a bellezza tiranna Che a penare mai fempre condanna, E'l penare è vn'eterno martire ? Sì, che lo spero, sì, S'io gioisco nel tormento, E non fento Duolo alcun per la ferita, Che nel sen Filli m'aprì. Và così

Per noi mortali.

Fà lo strale d'amor piaghe vitali.

Come cerco rimedio pietofo A i languori de l'anima Amante, Se mai sempre l'amato sembiante Co i suoi sguardi mi toglie il riposo? Sì, che lo cerco sì. Se in penar folo hò diletto. E nel petto

Non fento io l'ardor vorace, Che da gli occhi a Filli yscì . Và così

Per noi mortali .

Hà la face d'Amor fiamme Vitali.



## La Speranza impazzita.

Egatemi vna speranza,
Che cieca a suoi mali,
Volando senza ali
Fa dentro il mio core
Pazzie d'amore.

Dal Furor folo guidata,
Forfennata
Ogni affetto
Nel mio petto
Mi folleua a i rai di Fille.
Malaccorta, e non s'auuede,
Che in mercede
Per questa alma a sue pupille.
Vn guardo di pieta mai non auuanza?
Legatemi yna speranza &c.

Non chied'io ferree ritorte
Da la Sorte:
Per fermarla,
Per faluarla
Dal fulgor d'occhi adorati.
Forma ceppi affai più duri,
Più ficuri
Solo vn fil de i crini aurati
Da frenar le ruine a fua baldanza.
Legatemi vna fperanza &c.

L'aureo crine ancor non viene In catene: E la fpeme Che non teme, Sciolta và da i ricchi stami.

Dun-

Del Marchefe Santinelli . 83 Dunque l'empia, che mel nega , Non la lega ? Ahi penuria di legami Fà meco yn crin, c'hà d'annodare ylanza ?

Legatemi vna speranza, Che cieca à suoi mali Volando senz'Ali, Fà dentro il mo core Pazzie d'amore.

Amante per fama risolue di palesarsi all' Amata, che non conosce.

Per altri.

SE non parlo, vengo meno, Vuò tentar le mie Venture. Amorose mie paure Non m'entrate più nel seno.

Tradifce il fuo core
L'Amante, chetace.
Non fempre è fugace
La Sorte in Amore.
Di Dafne il rigore.
Ne i tronchi è fepolto.
Non fulmina vn Volto,
Ch'ogni hora è fereno.
Se non parlo vengo meno.

Vn Bello infinito
Per fama hoggi adoro,
E fenza riftoro
Mi piango ferito.
Il core finarrito
Hor falga a la lingua;
Sofpiri, e diffingua
Le fiamme onde peno.
Se non parlo vengo meno &c.

Gli ardori miei fento, Ne mai veggio il foco. Il Nume, che inuoco Non mira il tormento. Io lagrimo al vento, Del Marchese Santinrlli . Se narro il mio male .

Ignoto è lo strale, Sol noto e'l veleno.

noto e'l veleno . Se non parlo vengo meno &c.

La man, che di tosco
Bagno la sietta,
A i baci mi alletta,
Se ben non conosco.
Così nel mio fosco
A va Sole m'aggiro.
Mà Dio! che nol miro
Nè pure vn baleno.

Se non parlo vengo meno &c.

(\$43) (\$43)

ella Donna, che in riua ad vn fiume hora si specchia nel 'acqua, hora nello specchio, c'ha in mano.

Stampato altra volta fotto nome altrui.

Pà pur Specchio fouente
Del tuo vago sembiante
Hora il Fiume corrente,
Hora il Christal fallace,
O di quel freddo Speglio, ed acqua viua
Filli vie più gelata, e suggitiua;
Che per destin fatale
E più de l'onda la bestà sugace
Come del vetro è la bestà più frale,

Vn Raggio in feno di bella Donna fi estinfo fenza offenderla . Stampato altra volta fotto altrui nome .

Non fù quel Raggio ardente,
Che a finir nel tuo fen venne il fuo volo,
Di fatica mortale opra lucente.
Fù la Face d'Amore, Amor, che folo
A incenerirti il cor vibrolla intento.
Andò licue qual Vento,
Volò ratta qual Telo,
Mà trouato il bel fen tutto di gelo
Con ifcherno d'Amore
'In lui s'eftinfe, e non offefe il core.



### Del Marchese Santinelli.

Per B.D. nomata Cinthia stampato altra volta sotto altro nome.

Inthia, tù Cinthia sei,
Se geli a gli ardor miei,
Ma come Cinthia sei, se desti ardori?
So pur, che Cinthia in se tutta èrigori.
Ah che ben ti conosco, il ver rauniso,
Sei, benche Cinthia al Nome, vn Sole al Viso.

B.D. che hà paura, effendo turbate il Cielo de fulmini; stampato sotto altro nome.

MEntre vuomita il Cielo
Sol per troppo calore
Trà le nubi tonando ardenti lampi,
Perche timudo gelo
Filli giungi al tuo core, e ful bel Viso
Con pallore improviso anco lo stampi?
Stolta, forse hai timore,
Che il grand'Arco Celeste i dardi scocchi?
Dunque i Fulmini temi, e gli hai ne gli occhi?



Si donano acque gelate à B.D. ftampato altra volta.

Vesti dolci liquori
Filli mia non inuano a tesi danno.
Che, se tu sei di soco, onde ardi i cori,
Le fredde acque faranno,
Se gustar le vorrai, come procaccio;
Che nel tuo sen di foco alligni il ghiaccio.

Dono di fiori à B.D.

I Ligustri la Fronte,
Le due guance di rose,
Il bel seno di gigli hai Filli mia.
Dunque stupor non sia,
S'hoggi ti porto in don pompe odorose,
Che a ragione ogni sior ti si concede,
Mentre hà la Primauera in te la Sede.



# Nello stesso soggetto.

Te in dono a mia Filli, o vaghi fiori,
Itene, e nontemete,
Se'l florido natal dal Sol trahete,
Languire entro i candori
De la neuofa mano,
Ch'è timor troppo firano,
L'afpettar da coltei funesta forte.
Vi da la vita il Sol, ma non la morte

Per B. D. di nome Vittoria.

#### Per altri .

Ai vinto Amore, hai vinto
Questa bella Guerriera,
Che ti rà trionfar foura il cor mio,
Matterrò quasi esinto '
Al primo Dardo, oh Dio !
Che m'auuentò da la pupilla Arciera,
Non però men dolgo io, questo è mia gloria,
Che la perdita mia fia tua Vittoria,



## B.D. veduta al Balcone di notte al raggio della Luna in tempo d'Estate.

Ra sparito il giorno,
E Cinthia in Cielo vsciua
L'ombre notturne a illuminar d'intorno,
Quando snudata il seno a l'aura Estiua
Sul Balcon ti vidi io Filli ridente
Aprir nouo Oriente al guardo mio.
All'hor fisso, a tuoi rai,
Ecco l'Alba, gridai, ma tu suggisti
Forse, perche m' qdisti. O rea sortuna?
Mentre fauello a vn Sol, latro a la Luna.

# Fillicrudelissima.

Anta pur Filli mia
Che ti palpita in fen rigido coré,
Siafi di Selce, e fia
Quefto tuo cor d'adamantine tempre.
Pur fia, che vn di fi flempre,
E franga il tuo rigore,
Se da ciglio amatore
Stilla pianti vna Fè, che fede impetra.
Stilla, che cada ogni hor, spezza ogni pietra.



# FILLI, che mangiaua Pomi.

Ai di porfido il petto,
Hai di macigno il core,
E del petto, e del cor più l'Alma hai dura,
Filli, e per mia Suentura
Satiarti di pomi hoggi vorrai,
Famelica Fierezza!
Ah non gusti la cruda i Frutti mai,
Che dispero ammollir la sua durezza,
Se vanno i Parti ahi lasso,
De i duri Tronchi in nutrimento a vn Sasso.



# A i belli occhi neri di Filli .

## Tradotto dallo Spagnolo.

Oue il giorno fparir mai non fuole, Troppi siete per essere il Sole, Poche siete, per esser le Stelle.

Sol non fiete, febene infiammate Ogni cor,ch'è di rai fitibondo, Perche'l Sole fa fplendido il Mondo, E Voi l'anime amanti eccliffate.

Nemen Luna begli occhi vi credo, Perche eguali mai fempre fplendete, Perche ardenti mai fempre voi fiete, Nè di raggi mai femi vi vedo,

Non per Stelle v'ammiro, e v'imploro . Benche in voi la mia Sorte fi mostri . Voi splendete con lampi sol vostri , Splendon gli Astri con lampi non loro .

Non per Cieli vi scopro occhi cari, Per Inserno non sia, che vi sueli: Troppo neri voi siete per Cieli, Per Inserno esser voi, troppo chiari.

Non per Demoni mai vi riuelo, Ancorche per voi peni in eterno! Quelli il Cielo cangiaro in Inferno, Ed in voi fin l'Inferno m'e Cielo.

Non

# Del Marchese Santinelli.

Non per Angeli io fia, che ui gridi Col tributo d'angeliche lodi, Giache gli Angelia noi son Custodi, E voi siete de l'Alme homicidi.

Non siete acqua bei Fonti d'ardore, Nè può l'acqua trouare in Voi loco, Mentre voi non smorzate il mio foco Mentre sempre accendete il mio core.

Dei non siete, sebene adorati Da lo Stuol de gli afflitti Diuoti. Poiche ciechi voi siete a miei voti, Poiche fordi voi siete pregati.

Ma, se in voi la Natura hà construtto Vn miracolo, oh Dio! sì perfetto, Cosa siete di quanto io vi hò detto? Nulla appunto, perche siete Tutto.



Ai belli occhi di Filli , che lo disprezza, mentre è saegnato.

MOro sì, ma non per voi
Occhi rei, che mi sprezzate;
Ver due Stelle, c'han pietate,
Volge il cor gli affetti suoi.
Già son rotte le catene.
Nè più pene son le pene.
Amor possente
Gior mi sà:
Il sen dolente
Più non sara,
Che a liberarmi il cor da vostri oltraggi
Di più bellì occhi il core adora il raggio.

Per puppille così belle
Vabbandono occhi crudeli
Non farete più miei Cieli
Perche adoro nuoue Stelle
Siate pur crudi, e maligni
Che io ritrono Aftri benigni
Ele vamai
Vi lafcerò
A più bei rai
Mi volgerò
Vn cor, che nobil fia fempre disprezza
Beltà, che fia congiunta a gran fierezza

# Del Marthefe Santinelle

A gli occhi di B.D. di nome Vittoria.

Per altri.

Redetelo pure Begli occhi Tiranni : Con lingua d'affanni Ve lo giurano ogni hor le mie Suenture . Io dormina, e nel destarmi. Vidi Amore su l'aspra Cote D'alta Rupe arrotar l'Armi, Quell'Armi, che al mio cor non sono ignote. Quindi poi ne l'Arco infido Posto alfin lo Stral più forte, Torna indietro, gridò, se non t'vccido, In fembianza d'Amor io fon la Morte-> E morte haurai Se auanzarai Verso Rupe si bella orme Spergiure . Credetelo pure Begli occhi Tiranni : Con lingua d'affanni Ve lo giurano ognor le mie Suenture. Credetelo pure . Che Spergiure ? all'hor risposi, Caldo d'ira al cieco Dio . Son fedele, e pur tant'ofi, Che mi contendi il passo a l'Idol mio ? Ma che parlo ? hormai si scocchi Il tuo Stral da l'Arco d'Oro: Ecco il petto in berfaglio a quei begli occhi, Ecco auanti a i begli occhi io lieto moro. E morir voglio, Se al mio cordoglio Non dà Rupe sichiara ombre sicure,

Rime Amorofe

96 Credételo pure

Begli occhi Tiranni. Con lingua d'affanni

Ve lo giurano ogni hor le mie Suenture.

Credetelo pure.

Quì tacqui io, perche mirai Quell'Amor, che minacciante

Mi parlaua a ciechi rai

Occhiuto farsi, e trasformar Sembiante.

Ouindi a me con faccia lieta Sento dire , habbi Speranza:

Se meco moui al'anhelata meta,

Chi resister ti può? Son la Costanza .

Ahi sempre piega, Se affidua prega

La Cottanza d'vn cor l'Alme più dure.

Credetelo pure

Begli occhi Tiranni: Con lingua d'assanni

Ve lo giurano ogni hor le mie Suenture: Credetelo pure.

O Costanza, o del mio core,

All'hor diffi, inuitto Nume

Sò ben'io, ch'ogni rigore D'agghiacciata Beltà ferue al tuo Lume,

Sù, Sù dunque ecco m'accampo

Teco al piè di Rupe altera, Ecco la vita pria cedo, che il Campo

A la Nemica mia bella Guerriera.

Ed oh Vrttoria, Ch'è tutta gloria,

Se le perdite mie cangia in Venture :

Credetelo pure Belli occhi Tiranni:

Con lingua d'affanni

Ve lo giurano ogni hor le mie Suenture .

## L'Arianna.

Ià dal Mar (punta l'Alba , e dormi ancora
Infelice Arianna ? Ancor non odi
Del tuo rapito honor l'infaufto grido ,
Che al Fuggitiuo infido
Dal giusto Ciel vindici Scogli implora ?
Destati homai , se godi ,
Che sù'l Pino incostante
Del mentitore Amante
Giunga di tue querele almeno vn'Eco
A morder la sua fede ,
Se mai fede conobbe Amante Greco.

Fugga pur dal pigro Ciglio Ogni pace i nlidiola, Apri i lumi al tuo periglio, E ti vedrai pria Vedoua, che Spola

Ah nò, misera dormi, E se non vuoi, che in pianti il cor si stempre Dormi sempre. Ma di già quasi desta Stende più volte inuano La bianca mano a rintracciar diletti E con sommessi affetti Chiama per nome il Traditor fuggito. Lassa! e in veder, che sordo Al fuo tenero inuito ei non risponde, Meglio aperti i bei rai, che fe? che dise, Quando in vedoue piume ella si scorse ? Gridò, pianle, s'afflisse, E scoprendo da lunge errar per l'onde L'ingrate Vele De l'infedele,

E

Amo-

98 Rime Amorofe
Amorofa Baccante al Mar fen corfe. Sen corfe al Mare, e ficiolto
Il Freno al fuo Furore,
Si percofe il bel volto,
Si lacerò le chiome,
E chiamando il caro nome
A gradire il fuo dolore,
Se n'andaua,
Che fembraua

Vn'Eumenide d'Amore.

Doue, doue, o crudele
Doue, gridò, tù quì, lascimi ahi volta
L'ingrata Prora, o almeno
D'vn'alma, che t'adora
Pria, che partir, l'vltime uoci ascolta;
Riedi pria col pensiero
Barbaro a la mia Reggia. Iui vedrai
Come s'affanna
L'egra Arianna,
Perche Theseo sen vada
Da l'obliqua Prigion: mira, e uedrai
Fatta Cloto pietosa,
Come con vital filo apre la strada.

Altro crin di mia Corona Per feguirti io lafcio herede, E'i tuo core ni abbandona? E m'inganna la tua Fede?

Ingrato, io quella fui, Che disprezzai per tè Padre, Regno, Thesori. Lass, e che non disprezza Alma, che adori! E a sì costante sè, A tanta seruitù

Doni

Doni quelta mercè , Così mi lafci tù ? Volta, non fuggir più, Volta i Lini bugiardi , Pupilla del mio cor torna a miei guardi ,

Non hauer più del Mar l'anima forda, Genorolo rofsore Il tuo fpirto rimorda, Et vn giulto timore, C he di Vindice Telo S'armi a punirti il Cielo, Remora fia, che il Legno tuo ritardi, Pupilla del mio cor torna a miei guardi.

Ma pur spiega l'Ale

Tua Fede per l'onde,
E già mi si asconde
Il Pino sleale:
Preghiera non vale,
Non gioua tormento,
E beuesi il Vento
I sospiri ch'esta il mio cordoglio.
Ah che ressiste ai pianti yn cor di scoglio.

s, sì vanne, o fpergiuro
Senza tempelta alcuna,
Vattene pur ficuro a i patrij Liti,
Iui co'i labri gonfi
De i tradimenti orditi
Narra ne le mie pene i tuoi trionfi.
Narrali, e non tacere
Nel tuo parlar fi fcaltro,
Come il Theforo,
Del Vello d'oro,
Che fù tolto ad un Mostro, è in man d'vn'altro.

Così piangea la mifera Arianna,
Quando ecco a confolar l'acerbe pene
Sul Lido apartue il pampinoso Dio.
Ogn'arbore più secco all'hor fiorio,
Fiorir l'aride arene,
E da Vite improuise vsci la Manna.
Quindi a la bella afflitta,
Che derelita
Piangea del Traditor l'ingrata suga,
L'anima rasserena, e i pianti asciuga.



Agli occhi bellissimi di Filli .

SI', feritimi begli occhi Io da voi fol piaghe afpetto In berfaglio eccoui il petto Pur che un guardo in lui fi fcocchi.

Sì, feritimi begli occhi.

Forfe un guardo mi negate
Per non darmi vna ferita?
Ahi crudele è la pietade:
Per due luci, che a me rifplendono,
Come Stelle: che in Ciel s'accendono,
Fia bel vanto vícir di uita.
Io non curo di morire,
Mentre vn guardo de vostri hoggi mi tocchi.

Mentre yn guardo de yr Si feritemi begli occhi.

Dunque voi si crudi siete,
Che bramate la mia Morte?
Ah bei lumi, e non vedete,
Che quegl'Astri, che in Ciel rilucono,
Con la scorta de i rai conducono
L'alme amanti a lieta Sorte.
Voi del Sole assai più chiari
Vorrete, che nel duol sempre trabocchi?

Vorrete, che nei duoi tempre tranoci Sì, feritemi begli occhi.

Io da voi fol piaghe afpette. In berfaglio eccoui il petto Pur che vn guardo in lui fi fcocchi. Sì, feritemi begli occhi.

# La Speranza d'Amore costante.

SE non fose vna speranza,
Che nel cor sempre mi dice.
Ama pur, farai felice
In virtù di tua costanza,
Tormentato,
Disperato
Mi vedrei, corso già sù l'hore estreme,
Ch'ogni instante
Vn vero Amante,
Morendo di timor, uiue di speme.

Sol di speme io uiuo, e Amore
Sol sermezza in sen mi uede,
Onde in premio di mia sede
Mi sia dolce ogni dolore:
Con tai scorte
Per mia sorte
Corroun Mar sempre in calma, e non pauento,
Che in un Mare
D'onde sì chiare,
Se costante son io, si cangi il Vonto.



Amante credendosi tradito dalla sua Amata non vuol più amarla.

#### Per altri .

SOn tradito, e vuoi, che ancora Ad amar torni tradito? Pria vedraffi il Sole vícito Senza rai dietro l'Aurora.

Io per te feruido Amante
Tanta fede hauea nel core,
Che credei fempre coffante
Praticar le vie d'Amore.
Ma che prò? spento è l'ardore,
Rotto il dardo, il laccio sciolto,
Che da me più di unbel volto
Bella Fede ogni hor s'adora.
Son tradito, e vuoi, che ancora &c.

Non fia più , che tra catene
Io men viua un fol momento.
Dolce il duol, care le pene
Più non chiama il mic tormento.
M'hà difciolto un tradimento
Dal feruir beltà tiranna,
E nel fen di chi m'inganna
La mia fè più non dimora.
Son tradito, e vuol, che ancora &c.

Sono in porto, e più non paue Il mio core in onde infide, Che non fon più di mia Naue Gli occhi tuoi (corte homicide, Io gli prefi, è uer, per Guide, Come fessero due Stelle,

Rime Amorofe Ma nel grembo a le procelle Fur Comete à la mia Prora.

Son tradito, e vuoi, che ancora &c.

Quanto gode afflitta l'alma Di giacer cauta ful Lido, Che non trouasi mai calma In un Mar, che è tanto infido. Odo ancor de l'onde il grido, Che a fuggir lungi mi essorta, Ed inuan colà mi porta Falfa speme, che mi accora. Son tradito, e vuoi, che ancora &c.

Hor che sono vilipesi Io ritolgo i uoti al Tempio, Che assai credulo sospesi Ad vn'Idolo tanto empio. Hoggi al Mondo sia d'essempio Vn'Amante abbandonato, Che scopertosi ingannato Per sua Dea più non t'implora.

Son tradito, e vuoi , che ancora Ad amar torni tradita! Pria nedraffi il Sole vicito Senza rai dietro l'Aurora. Son tradita, e vuoi, che ancora &c.



## Geloso Amante.

Osì è, miseri Amanti.
Nò, non mai breue riposo
Gode vn cor, che sia geloso.
Pena sempre,
E in siere tempre
Stilla ogni hor l'anima in pianti.
Così è, miseri Amanti.

Ditel voi Alme dannate A penar nel foco eterno, Dite voi, s'entro l'Inferno De la mia Gran gelofia Vi fon furie più fpietate: Ditel yoi alme dannate.

Ahi, che inuan da voi mi porto
Mendicando i paragoni.
Titij, Tantali, Iffioni
Lungi pure:
Le mie cure
Non ammettono conforto:
Ahi, ch'inuan da voi mi porto.

Quelle pene, che foffrite
Tra di voi diuife ogn'hora,
Tutte unite io foffro ancora,
Che a la face,
Onde mi sface
Gelofia, non vale incanti.
Cosi è, miseri Amanti.

Prego all'acque del Mare Inlontananza da Filli .

Belle onde tranquille,
Che in calma posate,
Deh ver la mia Fille
Correte,
Volate,
Fremete al suo piè.
A i gemiti vostri
Chisà, che non mostri
Pietà di mia sè?

Voi Zeffiri erranti
Sù lubriche arene
Ridite i miei pianti.
Narrate
Le pene
Spietate del cor.
Del cor, che lontano,
Per fato inhumano
Da Filli fi muor.

O Filli adorata
Afcolta i tormenti
D'va'alma agitata.
Ne l'onde,
Ne i Venti
S'afconde il mio fin,
Vedrai, fe ben miri,
Che in pianti, è fospiri
Mi fcioglie il destin.

#### Lontananza da Fille,

Quanto è dura La lontananza A vn cor fedel ? Più gran fuentura A vna costanza Non pioue il Ciel.

Amanti che dite?
Rigori inhumani,
Affanni gelofi,
Deliri fdegnofi,
Son pene gradite.
Soffrite; foffrite:
Ma da l'amato Ben viuer lontani,
Se fia pena maggiore
Chi lo foffre, e non more
A voi lo giura.

O quanto è dura
La lontanaza
A un cor fedel!
Più gran fuentura
A vna costanza
Non pioue il Ciel.

Amanti che fate?
Rimproueri infani,
Promeffe mendaci,
Menzogne veraci
Son pene bramate,
Penate; penate.
Ma da l'amato Ben viuer lontani.
Se sia pena maggiore

Chi

Rime Amorofe
Chi lo foffre, e non more
A yoi lo giura.

O quanto è dura
La lontananza
A un cor fedel!
Più gran fuentura
A vna costanza
Non pioue il Ciel.



Si duole L'Amante di douer partire dall'Amata.

Per altri.

Spietata Iontananza, O fieriffima partenza. Tù di morte la Sentenza Intimasti a la Speranza.

Dopo tre lustri, ch'io
Vissi tacito sì, ma vero Amante
Scopersi a chi le apri le mie ferite;
E da l'Idolo mio
Vn'Astro il più crudel tosto le piante
M'impenna ad altro Cielo. O Furie ydite e
Euui per entro Dite
Chi di me peni più? Chi più s'assanni ?
Più barbari de i miei un son Tiranni?

Quei tre Lustri, ch'io l'amai,
Fur tre Secoli di pene:
E gli Strali, e le catene
Nel mio cor sempre celai.
Quando poscia le mostrai,
Che per lui folo languisco,
In un subito sinico
Di mirar la sua Sembianza.
O spietata Lontananza &c.

Vita fuggi da me, ch'io ti riculo, Se mi niega empia Sorte Di goderti in colei, ch'adoro tanto. Voglio struggermi in pianto, Voglio la uita mia piena di morte.

Rime Amorofe , 110 Sì, sì de giorni miei si tronchi il fuso, Cosi l'alma al dolor potrà sottrarsi. Ah, no. Disperarsi E'vn vile conforto: Se longi mi porto. Deue un fedele amor di speme armarsi. In Clima straniero. Se mi agita il fato, Ver l'Idolo amato. Quando è legato il pie, voli il pensiero; Pensier di costanza Più ratto è del vento, Non teme distanza, E l'vnisce al suo Ben sempre il momento. O fpietata lontananza O fierisima partenza. Tù di morte la Sentenza



Intimasti a la Speranza
Ospietata Lontananza

## Il Disperato per la Partenza.

R Esta in pace egra Speranza,
Ch'io men corro in braccio a Morte.
E pur fiera la mia Sorte!
Vuol, che uiua in Lontamanza.
E Viuerò? nol credo.
Come possibil'ò, ch'io resti in uita,
Se da i'anima mia faccio partita!
Empio destino.

Perche vicino
Potrei trouar conforto a miei tormenti ,
Tù violenti

Il mio piede ad hauer questa incostanza. Resta in pace egra Speranza.

E morirò L Non fia.

Come possibil'è, ch'io resti morto, Mentre la vita mia, Benche peni lontan, nel core io porto? Stelle Seuere, Barbare sfere

Troppo su l'amor mio crude girate. Viuer mi fate

Sol perche del morir ferbi l'vsanza. Resta in pace egra Speranza.



#### ZONTANANZA.

Ome hò da fare a viuere
Lontano da Colei, ch'è la mia vita ?
Nò, non posso descriuere
La pena, ch'a morire hoggi mi inuita.
Chi lungi non và
Da l'Idol ch'adora

Da l'Idol, ch'adora Non crede, non sà

Come auuien, che si viua, e che si mora. Di lontananza in cor posto à le tempre,

Viue ben sì, ma moribondo è sempre. Dunque senza rimedio

Io viuerò morendo a un tempo istesso?

Dourà tener l'affedio
E la vita, e la morte al core oppresso?
Deh torni quel di

Che a Filli mi renda, E lieto così

Cangi del mio Deftin l'afpra vicenda.
Di lontananza un cor posto a le tempre,
Viuer può ben, ma moribondo è sempre.

(\$43) (\$43)

#### SERENATA.

Vn'Amante vuole fentire più d'una Cantata da certi Musici per sciegliere quella, che più gli parerà a proposito allo stato dell'Amor suo.

Amante A Mici canori,
Che l'Anime amanti
A forza di Canti
Rapite da i cori,
Sapete,che yoglio
Da voi quefta Sera ?
Vuò,che a bellezza altera
Parli col yoftro canto il mio Cordoglio.

Io mi fono innamorato
Di beltà , ch'è tutta luce.
Ne i fuoi rai fcopro il mio fato ,
Che a la morte mi conduce.
Moro, mifero sì, ma pria, che fpiri ,
Vuò, che afcolti la crudele
In harmoniche querele
Pianger ful vostro labro i miei martiri ;

M'ydiste attenti? or Voi Fatemi vdir , se hauete Qualche bella cantata Per una Serenata . Dite , che rispondete?

Vn Musico Che rispondiamo? a noi Non mancano Ariette, Non mancan Canzonette Tutti In conchiusione

Voi

## Rime Amoroje

Vei feruito farete, Come altro non volete, che canzone.

Amante Su, sù dunque accordate
O Maestri canori

O Maestri canori Gl'instrumenti Sonori, E fate in dolci accenti

Lacrimar sù le cor de i miei tormenti . 1. Mussico Io mitrouo vno Scherzo assai galante

Soura vn'Amante,

Che al fin da l'Idol suo spera pietate.

Amante. Ciò fà per me: Cantate 1. Musico. Oh chi mel crede!

Quanto più Nice mi fprezza, Quanto più Nice mi fugge, Più mi ftrugge Il diio d'arriuar la fua fierezza, La speme d'impetra: giusta mercede. Oh chi mel crede?

Amo, è vero, vna Tiranna,
Che tormenta i miei pendieri,
Ma non sia, che mi disperi
Per belta, c'h'ogni hor mi inganna.
Quel rigore, che a morte mi danna
Si sa vibo di uiua Speranza,
Che d'vn core non mai la costanza
Per digiuno d'amor mancar si vede.

Oh chi mel crede ! Amante, Amico, a dirla Schietta

Cotesta vostra Arietta A chi d'aria si pasce assai conuiene, Ma per me non và bene.

Lo Sperar tarda mercè E follia , non è Virtù . Che ual presta seruitù , Se nonmai premio hà la Fè!

Nò,

Nò, nò, ne l'amor mio Spero, perche difio, Difio, perche deuo ottene: pietà, S'èver, che vna beltà

A chi per lei si more Pregata di pietà , concede Amore. 2. Mussico Vn'altra io, n'hò, che appunto

Vi darà ne l'humore,

Giache sempre congiunto A la speranza il Giuderdon bramate.

Amore Ciò fa per me : cantate . Musico Speranze Assassine

Andate in mal'hora: Non fate dimora A me si vicine. Se tradirmi in amor più vi pensate, V'ingannate

Affai , affai .

Nò, non vi credo più , troppo sperai . Sperai di godere

La Bella, che adoro,

E al lungo martoro
Por termine un di,
Ma che fegui?
Sognato piacere
Cangioffi in tormento,
Corfi a un Theforo, e noi

Corsi a un Thesoro, e non trouai, che veto, Corsi a vna Rosa, è non trouai, che spine.

Speranze Affaffine

. Andate in mal'hora, Non fate dimora

A me si vicine. Se tradirmi in amor più vi pensate,

V'ingannate Affai, affai.

Nò, non vi credo più, troppo sperai.

Rime Amorofe

116 Amante Non mi piaccion le parole, Perche son da disperato: Lo vorrei da Innamorato,

Che alcun raggio di pietà Sperasse alfin di riportar da un Sole.

3. Musico Orsu tacete tutti, io vuò dirne vna Molto elegante Soura vn'Amante.

Che fenza incontrar mai bona fortuna

S'ostina a far vezzi, Incoccia i disprezzi,

Come incocciano i Rospi a le Sassate. Amante Ciò fà per me : Cantate .

3. Musico O quante me ne fà la mia crudele ! Ma faccia quanto sà,

Faccia pur quanto può, Che tanto io l'amarò,

Tanto mi trouarà sempre fedele . Oh quanto me ne fà la mia crudele Se la incontro, e me le inchino,

Quafi hauesse al mio faluto Vn mezo vngaro perduto, Guarda in terra a capo chino! Se vie più poi mi auuicino Per narrar la pena mia, Vn Malan, che Dio mi dia E'l'acquisto, che fan le mie querele. Oh quante me ne fà la mia Crudele?

Se al Balcon, quando s'affaccia, Per difgratia io la sberretto, Con vn ,Sij Tu maledetto , Si ritira, e mi discaccia. Ahi, se ben mi chiude in faccia La fenestra, e sen và via,

M'apre in cor la gelosia, E perche korra ben l'vnge di fele . Del Marchele Santinelli . 11;
Oh quanto me ne fà la mia crudele!
Ma faccia guanto sà ,
Faccia pur quanto puo ,
Che tanto io l'amarò ,
Tanto mi trouarà fempre fedele
Oh quante me ne fà la mia crudele!

Amante Non più, taci, non più, S'altro non mi fai dire. Farfi fauola il martire D'vn leale amator non è virtù.

Non più , taci non piu. 2. Musico Questa vi piacerà,

Ch'è cantata d'amore, Ad vna voce, e a tre, Anzi tre serenate Da farsi in su queste hore

Sotto il Balcon de le bellezze amate. Amante Ciò fa per me: cantate

1. Musico. Da le Cimmerie Grotte Era la Notte

Vícita in Ciel più de l'vsato oscura

Quando vn'Amante Giunto a le Mura Del fuo Nume diletto

Cofi fece parlar per fua fuentura Con tre voci distinte vn solo affetto.

2. Musico Satiateni homai Stelle spietate. Pari astanno

Mai non hanno
Polte afronte al mio duol l'alme dannate.
Satiateut homai Stelle fpietate.
Lo non fingo tra catene

O' ne l'onde, ò sù le Rote Titio, Tantalo, Issione. Sono io sol quel, che tra pene Sempre seruide, sempre immote

Non

Non ammetto alcun paragone In trar l hore più fuenturate . Satiateui homai Stelle fpietate .

3. Mufico Se a toccar Cetra funebre
Giù nel fen de i tetri Abiffi
Mai vi giunge Orfeo dogliofo,
In quelle horride latebre
Da i flagelli a quei Rei prefisti
Pur si impetra qualche riposo,
Quel riposo, che a me negate.

Satiateui homai Stelle fpietate.

Musico Gelolia, (degni, disprezzi
Finta fè, ver tradimento)
E quanto hà di peggio Amore,

Son delitie, fono vezzi, Posti in facia del mio tormento A questa anima, a questo core, Al cui scempio ogni hor vi ostinate. Satiateui hormai Stellespietate.

Satiateui hormai Stelle spietati 2. Musico . E' ben stolido chi pensa Di soffrir pena infinita

Se tradito è ne la se. Amante. O questa sa per mè.

2. Musico. Pian, che non è finita Amante. Non importa. A me gioua

Di non perder più tempo in altra prous.

3. Musico. Fin qui n'hauete vdita Appunto la metà.

Amante . Andramo, andram, che là ,
Doue il mio Ben n'afpetta
Vuò, che la ricantiate come và.
Mà per la firada intanto
Cantiam la canzonetta

Più filentio in amore, e assai men canto.

## La Desfida

#### Serenata a FILLI.

Amante. Configlio, Ragione, Chore.

Aman. Oncorrenti amorofi homai non parmi Tempo più di tacere:

Chi pretende godere

Del bello Idolo mio dia mano a l'armi.

Io non chiudo nel sen cor si codardo, Che vi possa sostrire:

Prima voglio morire,

Che lasciarmi rapir ne pure vn guardo.

Tutto deue esser mio l'ardor, che auuenta Da l'arciere pupille

L'adorata mia Fille,

Se tutta arde per lei l'alma contenta.

Ardo, e de l'ardor mio folo in mercede Chieggio d'arder mai sempre:

Di si feruide tempre

Doue si vide mai più nobil sede : Hor voi, che d'incostanza il cor nutrite,

Come, ò folli Riuali, V'vfurpate gli strali

D'vn cor fedel, che viue di ferite !

Ma che più tardo, Oh Dio! le mie Vendette? Eccomi in campo audace : Guerra, guerra, e non pace.

Vuò ritorui dal sen le mie saette.

Suona la Tromba pur mio giulto sdegno : Non vi corra dimora.

Osi vnica, ò si mora.

Chi foffrir può Riuali è amante indegao

120 Rime Amorofe Chor.Che più s'aspetta! sù Riuali, a l'armi.

Già la Tromba , Che rimbomba

Per lo Cielo horridi carmi,

Sol battaglia rifuona, a l'armi, a l'armi. Config. E chi fei tù .

Rag. Che tanto minacci

A chi tra bei lacci Vanta eguale al tuo cor la seruitù ;

E chi fei tu?

Aman. Chi fon'io 'Sono yn'Amante,

Cui vindice Amore.

Armato haue il core

Contro gli Emoli miei d'ira costante. Chi sono io : Sono vn'Amante.

Rag. Ma, s'amante tu fei, come al tuo Nume Sdegni, ch'altri fi proftri? Voto di vero amor mai non prefume,

Che gli affetti de l'alma altri non mostri.

Consig Lascia, lascia, che a gara

Suenin lor stessi i Cori

Al bell'Idolo tuo Vittime amanti.

Fè di tempre costanti Sempre hà più grati ardori,

Rag. Dunque lascia, che s'ami,

Se d'amar tanto godi,

Che giamai gli altrui nodi Non potranno auuilire i tuoi legami .

Ama, e lascia, che s'ami. Aman. Oh Dio, chi siete voi,

Che à l'altrui paragone

Rag. Richiedete vn'amor, ch'è senza eguali?
Con f Vuoi saper chi siam noi?

Senti. Il configlio 10 sono, io la Ragione. Aman. Hor per sossirir Riuali

Non

Del Marchele Santinelli. Nò vuò Configlio, è la Ragion rifiuto. Cons. O che stolido eccesso! Rag. Pria, che soffrire altrui perder se stesso? Aman. Configlio Amor non vuol fol chiede aiuto. Rag. Senza ragione Amor sempre è inperiglio. Conf. Nè s'oprò mai ragion senza consiglio . Ama. Sì, ma dentro il mio core Rag. La Ragione, e'l Consiglio è solo Amore. Conf. Dunque lascia, che s'ami, Se d'amortanto godi, Che giamai gli altrui nodi Non potranno auuilire i tuoi legami ? Ama, e lascia, che s'ami. Rag. A la pallida rea Gelosia Dentro l'anima doni ricetto Chi le pene d'Inferno disia Prouar, come flagellino vn petto. Config. Se darai tù pastura nel core A questa arida cura mordace, Correranno ogni hor torbide l'hore Per te sempre nemishe di pace. Rag. Che si tolgan gli ossequi al suo Bene Conf. La giustitia d'amor mai non vuole : Manco a barbaro cor non conuiene Inuidiar gl'Idolatri al Sole. Aman. Se in Arabica Pendice Mi direte, al Sole in faccia. Quando a noi riporta il dì, La tua mano vn furto faccia Che n'acquisti vna Fenice,

La tua mano vn furto faccia,
Che n'acquifti vna Fenice,
Io, pronto ad vbbidir, dirò di sì.
Ma, che foffrica,
Che vn'altro ardifca
D'afpirare al mio Ben fenza Cimento,
Se di sì mai diceffi, io me ne mento.
Se direte a me, ch'io tenti

F

L'onde al mar, l'arene al lito,
Gli Astri al Ciel, gl'istanti al di,
Tutta iraidel Sole vscito
A indorare i Piani, e i monti,
Io pronto ad vibidir dirò di sì
Ma che softissea,
Ch'va altro ardisca
D'aspirare al mio Ben senza Cimento,

Se di si mai dicessi; io me ne mento.

Con.) Già, che gelosa rabbia

Rag.) Sordo ti rende a noi, Direi co' fensi tuoi.

Taff. Chi la pace non vuol la guerra s'habbia , Chor. Chi più s'aspetta homai , Riuali a l'armi . Già la tromba , ; ; ;

Che rimbomba
Per lo Cielo horridi carmi

Per lo Cielo horridi carmi, Sol battaglie rifuona, a l'armi, a l'armi, Aman. Filli mia, filli adorata,

Sulcui volto in terren velo

Tutto in Cielo Chiuse i raggi, e s'humanò: Se d'vn'Alma innamorata Geloso affetto

Dentro il petto A vna giusta pietà mai t'inuitò,

Godi, ch'io vanti a i rai di tue pupille Senza i Riuali miei d'arder per mille.

Vafti regni in ricca cuna Non mi diè forte reale

Al Natale, Come altrui prodiga fü. Pur mi val d'aurea fortuna La mia costanza,

Che in pregio auuanza Tutti i Tesori mai, che son quaggiù,

Del Marchese Santinelli. Se a le Cresie ricchezze ella non cede. O quanto è grande vn cor, ricco di fede! D'vna se si pretiosa, Che in amor l'istesse tempre Haurà sempre Fino a l'yltimo mio dì . L'alma tua si generosa Gradisca il dono, Che, qual mi fono, Tutto in si chiara fede il cor t'offri . Nacqui per effer tuo nobil Amante. Che quanto sei tu bella, io son costante? Chor. Che più s'aspetta homai? Riuali à l'armi-Già la Tromba, Che rimbomba,

Per lo Cielo horridi carmi, Sol battaglia rifuona, a l'armi, a l'armi.



33 :-

# RIME

# S A C R E

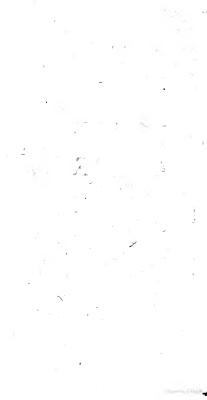

#### RIME SACRE

## LESAMERONE

OVERO

La Diuina Settimana

Oratorio

## INTERLOCVTORI

Tefto . Lucifero . Choro d'Angeli Rubelli . S. Michele'. Choro d'Angeli elletti .

IDDIO.

#### PRIMA PARTE:

TE lo Spatio indiuisibile, De l'immensa Eternità Era già Qual momento incomprensibile, In cui Dio prefisso haueua Di dar fuora di se tutto il Creato Che in se chiudea. Era arriuato. Quando nel Verbo suo, dentro se stesso Posto il guardo Diuino Frà l'infinite Idee, che sono in Esso Si compiacque di questa vnica, in cui Trè Nature dinerse

F

Fan-

¥28

Fanno, a vn fol fin conuerfe Il Generico Trino. D'Angelico, d'Humano, edi Ferino. Or quindi a formare A queste sostanze Albergo, c'hauesse

Immobili stanze. Fondamento del Tutto il Nulla ellesse. Et ecco al Suon de i detti Onnipotenti

Fatto il Nulla fecondo Produr quattro Elementi

Chiuso in vn corpo inordinate, immondo.

Corpo, oue il Molle, e'l Saldo, Oue l'Afpro, e'l Soaue,

Lo Sferico, l'acuto, il Leue, il Graue, Oue l'Humido, il Secco, il Freddo, il Caldo In concreto, in astratto

Stauan tutti in potenza intorno a l'Atto Corpo, ch'era incomposto, ed era fatto

D'vn'Aqua poluerofa, D'vn vaporoso foco,

D'yna Aria opaca, e d'yna Terra aquofa Per effere ogni cola.

Ogni cosa era alfin Ciel, Terra', e Mare Senza Mar, fenza Terra, e fenza Cielo

Era Cielo tutto ombra, Che ingombra

La Terra. Era Terra, che inonda,

Come onda Di Mare.

Era Mare, che al flutto Asciutto

Par Cielo

Era vn'ombra, era vn'onda,& era vn velo. Vn Fragmento di Modo, yn Mondo in forme

Del Marchese Santinelli . Vn Vacuo immenfo, vn'Ocean di forme. Tale era il Chaos all'hora

Che Iddio gettò le fondamenta al Suolo ! E dando al Tempo il volo Distese il Cielo e l'incontrò sul Polo,

E col Cielo creò gli Angeli ancora.

Ma questi vsciti appena

Dal primo instante, in cui venner creati

Si videro obligati

A la futura adoration di Christo, Che yn'Ideal Giesù, traffitto in Croce Per redimere l'huom da eterna pena

Da loro in Dio fù visto A veduta si atroce.

Che il gran verbo Surano Increato, immortale,

Habbia a nascer mortale,

Habbia a morire humano. Lucifero il più bello

Tra l'Etheree militie Angel di Luce

Al suo Fattor rubello

Con tai bestemmie audaci Di Spiriti Seguaci

Numero immenso a ribellarsi induce.

Lucifero. Miei Compagni luminosi

Neghittofi E che si fa?

Noi che siamo D'Intelletto Diuin Parto il più degno, Soffrirem, che vn vile Adamo

Esca dal Fango ad vsurparne il Regno?

Ah nò, nò, Soffrir mai si può, Che palliando Iddio la Deità. Perche abietti

Soggetti

Restia-

Del Marchele Santinelli. In aria, in mare, al Bosco, al Monte, al pia-Sorfero Augelli, e Pefci, Corfe Lanosi Armenti, e Fere hirsute, Angui, Tigri, Leoni, Orsi, Elefanti! Ma del Nume fourano La creatrice mano ancor non pola. A più marauigliofa Opra la stende il Facitor del Tutto: Opra per cui produtto Hà questo ampio Vniuerso, opra si bella. Che la confulta Iddio, mentre fauella. Iddio, Facciam simile a Noi, Facciamo l'Huomo a Simiglianza nostra. L'Huom , che sudditi suoi (getti: Renda gli Astri col senno, e ogni hor fog-Al fuo libero Impero Habbia quanti mai yanno Entro il mare, e per l'aria, e pesci, e Au-Quâti muouonsi in terra Angui, ed Insetti: Quanti Animanti hà l'Vniuerso intero. Siasi a la mente, in tre poteuze impressa La vera Imago espressa De l'Essenza Diuina. Ch'è sola in tre sostanze, e in vna Trina; E si come yno sono in tre distinto Che intendendo me stesso anco me stesso Eime stesso dò fuore · Col folo atto reflesso L'Intelletto immortal, l'eterno Amore, Mentre per opra d'yn'immenso Zelo In me s'accoppia, e serra In trè persone un solo Nume in Cielo. In trè sostanze vna persona in Terra; Così de l'Huom la mente

Con l'Intelletto intenda, indi produca

La Volontà presente,

E quin-

136 Rime Sacre E quindi la memoria ogni hor rilitca,

Che di quetto; e di quella Si figuri, e si formi in simil guisa Che l'humana Natura esprima anch'Ella

Benche vna sia da trè virtù diuisa In fe l'Imagin vostra, e sia Figura

De l'immortal Natura.

Testo. A proposta si grande, Ch'empiè d'alti stupori il Ciel sospeso. Gli Angeli Spettatori

Fisate in Dio l'imaginate Ciglia Diuien per marauigla.

Choro di Di che farà? Angeli.) Di che? di che

Sarà formato

A Dio secondo

Questo Huom, che fia Rè Appena creato

Rè, Rè de i Bruti, e Vicedio del Mondo? Vn Angelo.) Chi mai, chi mai

A questa opra eletta La materia porgerà?

Forfe s'haurà Da i candidi rai

Che l'ombre a dissipar Cinthia saetta?

O'più perfetta L'offrirà

Da la sfera del Sol l'oro più biondo. Choro di ) Di che farà?

Angeli. ) Di che, di che Sarà formato

> A Dio secondo Questo huom, che fia Rè

Appena creato

Rè, Rè de i Brutti, e Vicedio del Mondo? Vn Angelo, Chi mai , chi mai

A questa opra eletta?

La

Del Marchese Santinelli. 137 La materia porgerà Forfe s'haurà Da i gelidi rai Ch'Adamantina gemma in sen ricetta? O' più perfetta L'offrirà Choro di ) Ne i bei pianti de l'Alba il mar secodo ? Angeli) Di che farà, Diche, di che Sarà formato A Dio secondo Questo Huom, che fia Rè Appena creato Rè, Rè de i Bruti, e Vicedio del Mondo? Testo. Il mondo appunto ammiri Anzi lo stesso Ciel taccia, stupito Non Ærei Zaffiri, Non lucidi Adamanti, No Luna, che inargéta, ò Sol, che indora, Non gemme alfin, che lagrimò l'Aurora. Vil fango inaridito E' l'eletto a formar l'Huomo primiero, Come? Come? di fango Vn si gran Magistero, De la Destra immortal sacra figura, Per cui vedraffi il facitor fattura? Attonito rimango Al mirabil lauoro, E gli arcani di Dio tremando adoro, Di poluere auuilita Sì, sì fabrica l'Huomo, & in un fiato L'Onnipotente fabro

Gli spira poi spiracolo di Vita. Ma quì gli Angeli intanto,

- Al chiuder del mio labro aprendo il cato Rămetanoa quest'Huo, che ogn'horsi volue

Ad ogni aura quaggiù, ch'egli è di polue. Choro di Sei di polue Huomo caduco
Angeli Sei di polue, e nol rammenti!
Voce fola Ituoi Dì, che fon prefenti,

Come fiumi fuggitiui,
In cui tu morendo viui,
In cui tu viuendo mori,
Per cui l'humana Vanità fi folue,

Fuggi l'onde, ò mortal, che fei di polue.

Tutti Sei di polue Huomo superbo, Voce fola Sei di polue, e non vi pensi! Quei Tefori quasi immensi, Che gonsiando i tuoi pensieri Si misura col momento, Sai che sono? Vn sossio, vn Vento,

Ch'ogni tuo fasto in vanità risolue.

Tutti Fuggi il Vento, o mortal, che sei di polue, sei di polue, ma che ? la tua polue.

Può di vn Dio sempre fassi compagna;
Se di pianto contrito si bagna.

Aura cieca non mai la disolue.

Nò, non t'inganni
La breuità de gli anni
Huomo mortale!
Tu mori anco al natale,
Purs'hai viucdo al Ciell'anima vnita,
Tu nel morire hai vita.

Tu nel morire hai vita. Su per le vie del Ciel fprona il desso: Basta yn sospiro a riunirti a Dio.



#### 139 IL CASTIGO PRODIGIOSO

#### ORATORIO

Interlocutori della prima parte.

Tefto, Giuftitia Dinina, Iddio Choro di Angeli.

Interlocutori della Seconda parte.

Tefto , Baltaffare , Daniele , Choro di Musici Adulatori , Choro di Concubine , Choro di Cortigiani , Choro di Soldati Vittorios.

## PAPTE PRIMA.

Mofeo. C'Tringean l'armi Cognate De i Persici Monarchi a la fastosa Babilonica Reggia Assedio horrendo. Correa gonfio l'Eufrate al mar fremendo; E pur del rio Nabucco il figlio Herede', E de i Vitij, e de i Regni Trahea frà vanne pompe hore impudiche. Dissolute fatiche Erano i suoi riposi in piume impure: Eran fue filse cure Il coronar le pazze Vicendeuoli Fazze A vna pingue lasciuia in Mensa altera Oue posta in Oblio La Vendetta di Dio ful Padre indegno,

Col fasto suo tiranneggiaua il Regno.

Non mai fatio, ancorche stanco Fra le Cene ..

Fra l'Oscene

Coltri ree posaua il fianco.

Cento Frini, e cento Laidi

. Notte

Notte, e giorno Hauea d'intorno A sfamar gli affetti laidi.

A sfamar gli affetti laidi.

Maperche il Ciel non foffre
Lungo tempo impunita

140

In affiduo peccare alma sfrenata,

La Giustitia infinita, Stanca di tollerar colpa ostinata Tal nel suo sdegno atroce,

Sciolfe al Throno di Dio l'accefa voce

Giustitia. Signore, e intumidito
Anco in Soglio Galdeo ride quest'Empio

Ch'altro Nume, altro Tempio Non adota, non prezza Che Venerea Bellezza, Ebro conuito?

Son gli Altaria lui Theatri Di licenze, vergognose: Per Donzelle anche ritrose, Ei sempre hà spiriti Idolatri.

Quanto in aria apre mai piuma

Quanto guizza entro de l'onde, Quanto il Bosco in seno asconde Ne suoi prandi egli costuma. Forse ancor non r'auuedi Che in onta tua le Vittime/che attendi Suenate in Holocausto, il Reo r'inuola? Ah so ben dir, che le vedi Fumar su carca Mensa

In facrifitio a infatiabil Gola.
Che fai; Che fai? fi penfa
Pur anche ad auuentar giuste saette?
Tù Nume di Vendette,

Tù non vorrai sul Regnator rubelle Di fulmini irritati armar le Stelle? De non più mio Dio, non più

Fra suoi Lussi, in mezzo al riso Pianga, pianga, e resti veciso

Del Marchese Santinelli. 141 Da l'ira tua , che irreparabil fu ,

De non più, mio Dio, non più Che diranno gli oppressi, che attendono L'esterminio di questo Tiranno, S'altro i Cieli, che lampi non hanno

Mentre i folgori in Cielo s'accendono!

Punisci ogni Vitio Nel-senso indefelso

Del perfido Rè. Conuinto è da me . Si chiuda il Processo,

Decreta il supplitio,

Chead intimarlo io stessa andrò laggiù De non più, mio Dio, non più.

Trà fuoi Lussi, in mezzo al riso Pianga, pianga, e resti vcciso Da l'ira tua, che irreparabil fu .

Deh non più, mio Dio, non più

Sol per render fertili i Prati

Sempre hauranno le Nubi a disfarsi, E giamai non douranno infiammarfa

Su l'iniquo con folgori alati? Punifci ogni Vitio

Nel senso indefesso Del perfido Rè Conuinto da me - Si chiuda il Processo -

Decreta il supplitio

Che ad intimarlo iostessa andròlaggià.

Deh non più, mio Dio, non più. Trà fuoi Lusti , in mezzo al rifo Pinga, pianga, e resti veciso

Da l'ira tua, che irreparabil fu; Deh non più, mio Dio, non più. Testo. Qui de l'eterna Astrea los degno tacque,

E a sue querele il freno

Pose il gran Dio, che sul Monarca Assird Mosse le ssere al giro Di Carnesce inslusso, e a Ciel sereno Da i labri onnipotenti Fulminò la se ntenza in quest'accenti

Iddio. Non bastan dunque le memorie ondose De i Dilunii caduti A smorzar nel Fellon la siamma impura?

Babellica struttura
Di machine ostraggiose
Di puono s'arge de innemendab

Di nuouo s'erge ? e innemendabil Fasto Con me viene a contrasto? Del Padre cangiato;

In fordido Bruto L'horribile orgoglio, Non basta à l'ingrato

Per farlo auueduto
Che à piè superbo è precipitio il soglio ?
Il misero Essempio

Di Zambri ferito In braccio al diletto Non basta a quest'empio

Per farlo erudito
Che a feno immondo è Sepoltura il Letto!

Su Compagna incorrutibile De la mia Diuinità Tù, che stampi orma infallibile

Nel punir la Reità, Araldo Mia Giustitia, vanne, và,

Terribile
Di Tragica forte:
Intimagli, fcriui,
Su i muri lafciui
Sententia di morte.

Che se de fulmini A l'atro lume

Solo

Del Marchefe Santinelli. Solo per Nume Mi rauuisa il mortal su gli alti culmini E fenza i rai del Telo Obliato nel mondo io regno in Cielo: Si fulmini, e sia Trà feste, e trà risa Tua mano improuisa. Saetta, onde apprenda Ogni Alma defforme (me. Che se il Reo no s'emeda Iddio no dor-Testo. Disse, & all'hor su l'ale D'vn Serafico Stuolo La Givstitia immortale Ver la Reggia elsecrata aperle il Volo. E mentre iua lasciando Per l'aereo sentier striscie lucenti , Quelle Angeliche menti Choro d' Angeli In Ossequio di lei dicean cantado, Alzi pur la man tremante Il gran Dio de la Vendetta Che se piange anima errante La sue colpe, e perdon chiede, La Saetta Al tuon non succede; Ma poi quando vn core, ostinato Nel suo Peccato Non cerca Perdono, La faetta fuccede al Tono Perfido Peccatore Per te per te si sa Fino in Dio la Pietà tutta furore.

L'Empio Rè, chei propi fenti Idolatra entro del Soglio, Non fi pente, ancorche penti Che fe il fulmine ferpeggia Su lo Scoglio

Minac

# PARTE SECONDA:

Cefto.

DEI Rè superbo intanto
Che a Mensa Trionfale
Tra le Veneri sue Baccho parea,
Con lussinghiero Canto
Musica disleale
I Sacrileghi Lussi al Cielo ergea,
E in queste aperte Idolatrie canore
Al forsenato inebriaua il core.

Choro di Musici Signor che ti fregi

Adulatori . Di pregi

Al numero immensi
Al peso diuini,
Che pensi? Che pensi?
Ancor non ti cale,
Che al soglio reale
Il Mondo s'inchini
Senza appenderti Voti, ardenti Incensi?
Che pensi? Che pensi?

Sù populi ignari, Venite, che fate?

Offrite, suenate Sù trepidi Altari

Placidi Augelli, e furibondi Tori.

S'adori, s'adori L'Herede di Belo,

Che regna anche in Cielo, Se a tutte le proue

E'Rè fra i Numi, e fra Monarchi è Gioue

Signor, che a tuoi piedi

Ti vedi Alcide, & Osiri

Domato, e negletto

G Che

Che miri? Che miri?
Pur fia, che si foffra
Ch'ofsequi ogni hor t'offra
Vn Mondo foggetto
Senza Are Egittie, e Sacrifici Affiri?

Che miri ? Che miri ?
Sù, Populi ottufi,
Che fate ? correte,
Donate, fpargete
Con Vanti profufi
I e Gemme in Holocaufto, in Voto gli Ori,
S'adori, s'adori

Che preme Ildraelle, Se a tanti luoi Lumi Nume e tra i Regi, e Regnator lu i Numi

L'Heroe di Babelle,

Teflo Con fufurro sfacciato
Al'Armonia d'Hiperboli fi vane
Folle applaufo facean le Turbe folte,
Quando il Tiranno alzato
Lo fguardo effeminato
Su faccia à quelle fue menadi ftolte
Prefe in vece di Tazza yn Vafo facro
Del profenito Tempio

Del profanato Tempio Pien di Leneo lauacro, Ma pria di ber fi vomitò quell'Empio Baldafi. Quefto liquido Teforo

Potabil Oro Lubrica Prole Di quel raggio Solar, che in Volto haueta Beuete , mie Stelle , beuete

Sù v'entri facondo Nel petto neuofo Poi rie (ca facondo Sul labro focofo

In queste parole

Del Marchese Santinelli . Vn Rè de l'Asia in Terra, in Cielo vn So-(le. Stringono all'hora vnite Le Tazze in man quelle Baccanti ofcene Et alzandole piene Del meglio humor, che stilli Attica Vite, Ciascuna in queste Note Il Tirso Semeleo cantando scote. Choro di ) Viua il Rè, che l'Impero hà diuiso Concubine ) Con il Sole, che in Cielo fiammeggia L'Vno, Rè frà le Stelle rauui fo L'Altro Sole fra i Rè fi xagheggia. Viua, e in fua Reggia 🐗 Giammai non rotino Cure infoaui: L'Anfore graui Del buon Lieo Da noi si votino In fuo Trofeo: Viua, e si canti Su l'Vrne spumanti In onta di Marte, Che a forza,e con Arte D'intorno ci serra Vn Sole in Cielo, vn Rè de l'Asia in Ter-(ra. Testo Vaneggiaua in tal guisa L'ebbra follia del meretricio Choro, Quando apparue improuifa horrida mano Che ful Muro profano Scrisse in faccia del Rè con Linee chiare Tal Cifre ofcure. MANE, THECEL, (PHARE. A spettacol si grande Gela il Tiranno, espande Sul volto sbigottito atro pallore, Che subito Terrore Fà yaccillargli in fen l'Alma presaga

D'imminente suentura .

.

Quindi

Quindi a l'ignota piaga

Che gli apre in cor l'attonita paura, A gli Aruspici suoi rimedio chiede,

Promettendo in mercede
A chi d'aprir l'ostruso Enigma hà Vanto

Ingemmato monil, Purpureo Ammanto Ma ne pur vedendo

Frà tanti Saggi a interpretar bastante L'Oracolo tremendo.

Al ricordo fedele De la ragia Conforte

Fà cond dinante Il Garzon Daniele

Ch'hà profetico Spirto in sen raccolto, E nel consuso Volto

Già tutto pien de la vicina morte, Così ver Lui con mal sicuro accento

Fè dire al suo Spauento.

Baldess. Giouine di Isdraelle

Al cui Ciglio Indouino aprono i Cieli Ciò, che in lor di facreto asconde il fato

Sarai ben fortunato, Se quanto agli occhi miei fcrifser le Stelle In caratteri strani hoggi mi sueli

Se m'aprirai Le Cifre tetre

Che in queste Pietre A miei rai disegnò ma no celeste

A miei rai dilegnò mano celett I ricchi Erari

De i regij Lari

Io t'aprirò per ingemmar tua Veste Se farai noto

Il Senfo ofcuro

Che in questo muro Nume ignoto intagliò sol con tre dita

А ріена шапо

L'Aper-

L'Aperto Arcano Io pagherò con arricchir tua Vita.

Tefo. A queste piene offerte Fislando all'hor su la Parete opposta Il fatidico Hebreo le Ciglia aperte Tale al perplesio Rè diede risposta

Daniel. Titoli, Dignità, Porpore, & Ori Pretiofi martori

Coronate fuenture

Di nostra humanità, tutto io rifiuto. Ti leggerò ben si le note oscure,

Interprete verace Di quanto in esse l

Di quanto in esse han decretato i Cieli O Rètu sei perduto:

Tu che per via fallace

Calchi l'Orme paterne, e sempre anheli A dispogliare i Tempi

Odi a che duri Scempi

In queste Cifre, che, apro, hor ti destina La Giustitia Divina

MANE Iddio già del tuo Scettro Numerò l'vltimo fato

Nel tuo Soglio defolato Resterai squalido Spettro.

THECEL Tu fei stato appeso

Dal gran Dio, che l'alme cribra Su la giusta eterna Libra,

Che trouò lieue il tuo pelo OHARE Il tuo Regno disperso

Spoglio fia de tuoi nemici, Che di Dio le Dita vitrici

L'han donato al Medo, al Perso

Testo. A nouella sì fiera, e così mesta Gelar le Venea gli atterriti Astanti

A quelle audaci Frini
- S'aricciarono i Crini

G"3 F

E la

E la Reggia funesta Sonò così di gemiti , e di pianti

Choro di Ohime, ohime Corteggiani Che mai sarà?

Pouero Rè Trista Città.

O Rota instabile

Di sorte vana?

Ahi quanto è labile Grandezza humana!

Mondo volubile

Sempre infolubile, Tuo nodo fè

La Slealtà.

Ohime, ohime Che mai sarà!

Pouero Rè

Trista Città.
Test. Col flebile stridore,

Che la sconuolta Reggia ogni Echo assorda, Da l'immoto stupore

Il Regnator dannato

Ne i fuoi fensi tornato Queste voci essacrande altero accorda.

Baldess. Stelle perfide, che girate

Tanto infauste a la mia sorte, Annunciatemi, minacciate

Su'l mio capo influsso, di morte.

Non perciò penitente a voi ricorro.

Bestemmio il Cielo, e'l Pentimento abhorro

Sù tutti armateui Compagni impauidi:

Ratti schierateui

Su i muri grauidi

D'Armi a dife la

Contra l'Impresa

Del Marchele Santinelli. De l'Hoste rea, che ad affalir si scaglia

A battaglia, Compagni, a battaglia Choro A battaglia , a battaglia , a battaglia

Test. Cieli barbari, che piouete

Tanto affanno a miei ripoli, Risplendetemi, tisplendete

Sul mio Trono sempre sdegnosi:

Non perciò disperato io mai v'imploro.

Odio le stelle, e sol me stesso adoro

Sù tutti vniteur

Guerrieri intrepidi:

Lo scampo apriteui

Co i Brandi tiepidi Di stragi tratte

Da le disfatte

Turbe nemiche in sul difeso Vallo Choro A Cauallo Guerrieri, a Cauallo

Tefto. L'Empio cosi s'infuriana a l'armi Ma perche il Ciel permesso

Giammai non hà

A Regnate empietà lunga difesa,

Ecco in horridi carmi

Fremer le Trombe al fortunato ingresso.

De l'esercito Perso

Ne la Città sorpresa, e Dario, e Ciro

Per le strade sanguigne. Con pie vittorioso irne a la Reggia,

Oue în mezo a la Greggia

Di tante sue Ciprigne

L'iniquo Rè con miserabil Scempio

Rimase veciso, e vendicato il Tempio.

All'hor quella fol morte

Placò l'Ira homicida

De l'Hofte Trionfante, Che tutta festeggiante

Fè rin bombar tumultuofe firida,

E per l'ampia Città portando in giro Il Regio Telchio Affiro Frà bellicofi fuoni ereffe i pregi

Al Ciel così de i collegati Regi.

Chero di Soldati Con le Trombe, che rifronano
Vittorioli Su l'Eufrate alta Vittoria.

Già da noi lieti s'intuonano Al gran Dario Hinni di Gloria.

Domata è la Terra, Cessato ogni assanno, Estinto e'l Tiranno,

Finita è la Guerra.
Su le stragi, onde s'inalzano
De Peufrate i flutti gonfi,
Già da noi lieti s'inalzano
Al gran Ciro Archi, e Trionfi.
Domata è la Terra.

Cessato ogni affanno, Estinto è l'Tiranno,

Finita è la Guerra. Testo. Coronata Humanità,

Che si fà , Che dal Senso non torci il piè? Dunque in te Sempre sia , che più s'accenda L'ira horrenda

Di quel Dio, che adirato anche t'appella? Ti chiama il Ciel, ma che?

Vitio offinato

Mai non ascolta il Ciel quando fauella. Pentiti, che, se vn cor pentito piange, Iddio so sdegno ammorza, e l'Arco frange.

Fine dell'Oratorio

#### Nel Natale di nostro Signore.

H<sup>O</sup>r, che giace a l'ingiurie de i geli Nudo

Scherno : Del verno

Piu crudo.

In abietto

Ricetto il Monarca de i Cieli.

Auari infedeli

Che fate tra gli Ori?

I praui Thefori,

Ch'ognihor custodite

In fordidi Erari

Al pouero Infante

Ancor non offrite?

Osfolidi Auari:

Ah nò, nò restino carche

Le chiuse Arche Sol per voi

Di quanto or , di quante gennne

Videro Inde Maremme, Arabi Eoi.

Solo il cor date a Dio . Dono maggiore

Far non puotete a Dio del vostro core

Hor, che giace a l'ingiurie de i geli

Nudo

Scherno

Delverno

Più crudo In abietto

Ricerto il Monarca de i Cieli

Superbi crudeli,

Che fate tra gli agi ! I regi Palagi,

Per cuive ne gite

Si fieri, si acerbi,

Al pouero Infante
Ancor non aprite

Ah nò, nò, gli Alberghi vasti Solo a i Fasti apran le Porte,

Solo a i Falti apran le Porte.
Dio non vuol Palagio, ò Reggia.
Doue gonfia passeggia humana sorte.
Solo il cor s'apra a Dio dal vostro Zelo.

Per entrasui nel core ei lascia il Cielo.
Dio incomprensibile.

Se il pentiero inalzo in Dio A fpiar, che fia l'immenfo, In quel Dio, ch'ogni hora penfo Trouo folo il pentier mio.

Ingegno mortale Tra Sensi racchiuso

Presumi quaggiuso Capir l'Immortale, Tù voli senza ale,

Senza occhi trauedi, Ma quel, che non vedi

Non è quel, c'hai trauisto, e che cred'io. Se il pensiero inalzo in Dio.

Vn'effer Diuino

Che in atto fù sempre, Ch'eterne hà le tempre E d'vno, e di Trino,

Io flupido inchino, Se ben nol comprendo, Ma quello, che intendo

Non e quello, che intende human disso Se il pensiero inalzo in Dio.



# GIVDA DISPERATO

## ORATORIO.

## TESTO.

↑ Ppena hebbe versato

Sul volto al buon Giesù l'infame Giuda D'vn bacio reo l'ingannator veleno, Che vn timor disperato D'esser bersaglio ad implacabil Cielo Fè vacillargl'in fen l'anima cruda; Quindi in braccio a vn pensiero, Che a la mente confusa Fra tormentose Idee volgea ruine, Per alpettre. Sentiere Spinse con passi incerti Il piè tremante a ricercar Deserti. Ma non era entrato ancora Nel più fosco D'atro Bosco . Quando al pari de l'aurora, Che forgea, Di veder'a lui parea Lampeggiar, di sdegni ardenti, Sù l'Ale librati Due Spirti Beati, Che gli arrestaro il piè con questi accenti. Due Angeli. Ferma, ferma, ò malnato: Tenti Tenti celart'inuan trà le foreste Al Dio de le vendette : Se a scempio meritato Prefise i faili tuoi l'ira Celeste, Anco in grembo a le Selue A l'Arco suo non mancheran , Saette . Ogni Tronco fia stral, quando le Belue Non t'arrettino il cortó, Per scoprirti di lor Mostro più rio, Ch'Esse vecidono l'Huom con più d'yn morso, E tù con yn fol bacio vecidi yn Dio.

Rime Shere

146

Primo Angelo. D'vn Dio dunque homicida Speranza di Salute il piè ti sprona Frà boscaglie a calcar fughe lontane?

L'altro Angelo. Forfe non fai, che tona Sù Deferti anco il Ciel ? non fai , che ancora Sà ne'Deferti abisfi aprir la Terra?

Primo Angelo. Hor come fuggirai l'ire fourane. S'oue splende l'Aurora

S'oue non splende il Sol stà Dio presente? Secondo Angelo. Odi vn configlio pio, Se disio di perdon nutre la mente, Et à cifre di fè scriuil sul Core.

Vuoi placare il rigore

Del prouocato Dio? (na, o Empio, Tutti due li Angels . Per vie contrarie a lui ritor-

Lascia d'errar frà boschi, entra nel Tempio. A le voci pentite

D'alma rea, che se stelsa in pianti stempre, Ifulmini del Ciel dormono fempre.

Testo. Così fanti configli,

Atti a imprimersi ancora in cor di Sasso. Non fur bastanti ad arrestargl'il passo. Per sentier di perigli

Offinato nel mal l'empio correa, E nel correr tal'hor così dicea.

Ginda

'Del Marchefe Santinelli . Gizzda. Sì , ch'io corro , oue m'attende

A morir la mia fuentura.
Io medefino hatrò la cura
Di punt miecolpe horrende,
Che a l'Eccesso
C'hò commesso
In tradfre il mio Giesù,
Non fi troua quaggiù
Garnefice inhuman più di me stesso.



# SECONDA PARTE.

Testo.

Poco lunge a Sion forge vna Balza. In cui di fresche piante Pompa crescente a verdeggiar non s'alza. Armanle i duri fianchi erti Dirupi, Ch'a mifurar l'altezza De i precipitij lor stancano il guardo. Quiui stridor di Corui, vrli di Lupi Fanno tonar da Cauernosi Spechi Horribilmente gli Echi: Quiui il Sol nel passar sempre s'attrista. Mentre al più ca do raggio Mai non inonda vn liquefatto verno: Quini a duolo vestito offrisce il Maggio, Sol per ombre fiorite, Squallidi horrori a spauentar la Vista. Tutto spira terrore, e tutto al fine A piè mortal pronostica ruine. Sù l'inospite cima De la terribil Balza asceso Giuda. Soura la terra ignuda Gli occhi dolenti immobilmente affise; Indi ful labro indegno Trasse vn sospir di sdegno, e così disse. Giuda. Terra, & ancor fostenti Sul fianco immoto vn Humanato Inferno? Apriti, e homai consenti Al peso reo de la mia colpa horrenda Vn precipitio eterno. Mano. Dal Ciel discenda FolgoDel Marchese Santinelli!

159

Folgore di vendette, Anzi a piombar sù l'empio capo mio La giulta Ira di Dio

Cangi le Stelle sue tutte in Saette.

Milero, e che presuno? Ahi che troppo erro

Non merta di morire Sotto fulmini d'oro vn cor di ferro.

Tolga io pur di mia mano

Al Mondo spettator peste si ria,

Si mora, e la men rea De le mie colpe sia

Questa, che in Stigij chiostri

Precipitando l'alma,

Cresce vna Furia al numero de Mostri.

Testo. Tacque, e sù tronco infausto, Che lagrima ne frutti il suo destino.

Pria ch'al foglio Diuino

Offrire in Olocausto il cor pentito.

Vittima di Cocito

Volle con forte laccio auuinto il Collo,

Dar, bestemmiando il Giel, l'vitimo Crollo. Choro di Sauy. Peccator, che in Vie smarrite

Vai stampando orme ostinate

Vuoi di Dio l'ire placate? Piona il Ciglio Onde contrite.

E' legge indelebile D'immensa bontà,

Ch'vn prego flebile,

Che inuochi pietà, Di Clemenza accenda al Trono.

E' d'essenza di Dio sempre il perdono.

S'vna stilla penttente Alma rea scioglie dal Ciglio, Più non arde il suo periglio Sù la Destra Onniocente

E' legge indelebile

Dia

Dimmensa bonta,
Ch'yn prego flebile,
Che inucchi pietà,
Di Clemenza al Trono ascenda,
Colpe infinite yn Pentimento emenda



### La Madalena.

Oratorio.

Testo. TL più malnato influsio, Che piouesser giammai Stelle impudiche De l'Ebrea Peccatrice ardea nel Luffo. Entro Palagio illustre Dissolute fatiche Splender facea per incitar l'Impura Penello adulator, lasciuia industre. Sù le superbe Mura, Che di Persichi Arazzi iuan fastose Fioriand'Ago Etiopo Ricamatistupor, pompe amorose: Ne biffi di Canopo, Che le morbide piume à lei vestiua, Profumaua i ripofi Arabo odore, Se può mai ripolare Alma lasciua. Tutti quegli Agi al fine, Che a Fortuna regal pendon dal Crine, Iui spiendean, mache? Più de l'ampia ricchezza Impudica splendea la sua bellezza, Che diuisa se stessi in mille frodi, Ingannaua gli Amanti in mille guise. Querimonie improvile, Gelosie mentitrici, Ripulse alletatrici, Bugie giurate, e verità spergiure Eran de l'Amor suo l'Arti sicure. Che più s da i lidi Eoi Sempre a gli (guardi fuoi Figlio indegno del Sol nascea quel giorno, Che a lei non raggirana hore immodeste, E non

162 Rime Sacte

E non le offria la notte
Entro i filentij suoi grati riposi,
Se ogni hor sonni amorosi
Sù le soglieadorate

Con Cetre innamorate

Così non lufingaua al fuo fembiante L'armonica follia di Turba Amante.

Choro di Amanti. Bella fuggono gli anni, E l'hore del piacer non tornan più.

Fugge la giouentù . Ne in fresche gote Fermar le puote

Industre man sù coloriti inganni.

Bella fuggono gli Anni.
Come, ohimè, come il fereno

Di bellezza è mai si corto! Il suo riso, ahi, ch'è vn baleno, Il nausragio, ahi, ch'è suo Porto:

Laffo l'in proua io ben conosco

Questa Sorte fuggitiua, Ch'a la speme semiuiua

Offre vn balfamo, ch'è tosco,

E poi, ch'vccisa l'hà, s'impenna i vanni: Bella suggono gli Anni.

Tu mi desti (o ria memoria, Ch'ad ogni hor l'alma stagelli)

D'vn'Amor, ch'è la mia gloria,

Argomenti troppo belli.

Hor'è ver, che tù pentita Vuoi da me viuer lontana!

Viui pur. Sorte inhumana Potra ben tormi la Vita,

Ma non far , che non ami anche i miei danni . Bella fuggono gli Anni ,

E l'hore del piacer non tornan più.

Fugge la Giouentù :

Ne'in

Ne'in fresche gote Fermar le puote Industre man sù coloriti inganni . Bella fugono gli Anni .

Testo. Lusingaua in tai forme
Spesio folle armonia d'impuri Amanti
I sonni incauti a l'amorosa Ebrea,
Et ella, che cedea
A i lusinebieri Capri

A i lufinghieri Canti, Fea veder, che non dorme, à se pur dorme Vna bellezza oscena, C'ha d'indegno piacer le voglie esperte, Sol dorme a luci aperte,

Onde del molle Albergo La facil porta a gli Amatori aprendo, Peccaua anche dormendo.

O di che viua pena Si colmaua per lei l'anima ogni hora Marta, la casta Súora.

Dolorosa, che a tergo Gettato il proprio honor, le Glorie auite, ' L'impudica Sorella a spron battuto Per le vie del piacer corresse a Pluto, Inspirata dal Ciel, già che non gioua O' rimprouero acerbo, ò prego mite, A chiamarla in ragion, pensa, e discorre Nel suo pensiero, e il suo pensiero approuz;

Indi rifolue, e parte
Ad esseguir tutta Arte; A casa corre,
Troua la Rea pomposamente ornata
D'ostri, di gemme, e d'ori,
Lusureggiar d'odori,
E trà cento Amatori

Vagheggiar vagheggiata, & in dispatte Trattala, in lei s'affisse

Con l'attonite Ciglia, e poi le dise.

Marta.

Marta. Madalena, io non vegno

A turbar le tue paci, Godi, che io nol contendo, ama, & in fegno, Che l'amar non condanno, odi, ma taci.

Son di tua schiera anch'io

Sorella, e non tel celo. Amo in diuin fembiante

Vn Huom, che sembra vn Dio,

Vn Dio, che in human velo adoro Amante. Oche bellezza! 10 voglio,

Che il dichiari tu flessa

Per vn Nume humanato. Il mio cor ti confessa.

Che nel fuo guardo accoglio

Quanto di ben può dispensarmi il Fato.

Vieni, se non ti duole,

Che d'Amante si bello io fia prouista, A ferenar la vista,

A vagheggiar'in volto humano vn Sole. Testo. Erail si vago oggetto,

Che a la Germana rea Marta effaltaua, Christo, che predicaua Entro Gierusalemme all'hor la Fede,

Ben la faggia fapea, che non mai piede, Che s'incamini a Christo erra la Via,

E ch'ogni Anima errante,

Ch'ascolti i dogmi suoi, diuenta pia. Madalena stupita

Di sentir Marta amante, Marta, che già si rigida mostrossi

A menar fra gli amori allegra Vita, .

O quanto confoloffi

Di non hauerla à più temer noiofa

Rinfacciatrice austera

Di quel fallir, c'hor in se stessa amaua;

Quindi fatta orgugliofa

Del Marchefe Santinelli 165

Sù l'amor , ch'alcoltaua . Così rispose altera. Madalena Non tel dis'io, che sciolta

Da i legami d'Amor l'Anima nostra Lungo spacio ir non può Suora diletta? A gli fensi soggetta

In questa impura spoglia alfin si mostra ? Gratie al Ciel , ch'yna volta

Taceran tue rampogne;

Nè chiamerai gli affetti fuiscerati Di cori innamorati

Più con lingua plebea nostre vergogne?

Hor già, ch'ami, e in amar non troui pola, Andiam, ch'impatiente

Son di mirar bramofa

Qual ciglio feritor, qual crin lucente Nel tuo gelido senla Fiamma accese, E ala tua libertà compose il nodo.

Andianne. O quanto godo, Che la fierezza tua sia colta al Varco!

Ammiro la Saetta, applaudo a l'Arco.

### SECONDA PARTE.

Tofto. [ Iunte le due Sorelle, J Oue a Popolo folto Configliaua Giesù l'emmenda al fallo. Aunida Madalena Di vagheggiar quelle fembianze belle , Che innamorauan Marta, alzogli in volto Lo fguardo impatiente, ed oh che vide! Vide vn Seren, che fulminaua, e'l ciglio. Le cade al fuol confuso A fostener poco vso In fronte a l'Honestà l'Ira d'yn Dio. Vn timido vermiglio Di vergogna, e desio Le comparue su'l viso, Quindi bramaua Riuagheggiar ciò, che veduto hauea Di Paradiso, Ma non ofaua, Perche temea; Nè sapea la cagion del suo timore, S'era d'Odio, ò d'Amore. Pur di nouo il Ciglio affisse A mirar ciò, c'hauea visto; Quando a lei riuolto Christo, Con vn guardo pietofo, oh quanto disse! A quel guardo oratore, Che ferì , persuale , Le cadde in mille pezzi il core antico, E in nouo sen pudico Palpitolle altro core: Quindi, oh qual si rimase, Quando col ciglio altrui

Rico-

Del Marchese Santinelli. 167 Riconobbe se stessa, e si deformi In se stessa conobbe i falli sui? Agitata, confusa A quel colpo improuiso, Che l'atterrò per solleuarla, oh Dio, Quale io son? Quale io fui? Volle gridar, ma chiula Da vn contrito dolor le fù la bocca : E sù l'afflitto viso Inefficabil Rio Di pianto penitente A la lingua vsurpò l'Vfficio pio. Ma, come finalmente Ne la propria Migion fola si scorle. Anche in mezo a la piena De i lagrimosi Fiumi. Che pioueuano i fuoi Lumi, ella discorse Cosi ne la sua pena. Madalena! Lagrime, che cadete Da questi occhi dolenti. Piouete pur, piouete A inondarmi in Torrenti: Mie fozzure a lauorar non son bastanti L'acque di pochi pianti. hi quanto fon mai grandi I miei difetti, o quanto! Troppo, troppo effectandi Da cancellar col pianto? Ma che! folo vna lagrima pentita Laua colpa infinita. esto. Qui da Furle Dinine, Che ne gli occhi le ardean, Cossa, agitata, Suelle da l'aurea fronte La Ghirlanda . e sfiorata

Gettolla al fuol col lacerato crine. Squarciò le ricche vesti.

Del

Del suo lungo fallir miseri Fregi,
E saggiamente insana
Ogni pompa profana
Voste in cilicio, in roza Gonna,
Sposa di Dio, non più del Mondo Donna.



La Trasfiguratione.

Oratorio.

Testo.

TOn anco a i rai di Delo Languian le stelle, e s'indoraua il giorno, Quando Christo apparì di gloria adorno Soura il Taborre, e trasformollo in Cielo. Vna miniera d'oro Gli ondeggiaua ful crine, Che a la fronte immortal facea Corona: Da l'Eritree Marine . Per cui l'horror col nuouo di si sgombra, De le ciglia dinine Non spunta il Sole in paragon, ma l'ombra: Vn abilso di luce Sotto il piede adorato ergeagli il Soglio Sù gli homeri del Fato . Choro d'Angeli intanto, Cui nel fulgido Viso Apriasi il Paradiso, Daua spirto in tai note a simil canto. Choro di Angeli . Viua il Dio, che solo il Nulla Fè feruire al Ciel di Culla, Quando il Mondo, e'l Ciel creò,

Che al girar d'vn pensier solo La Terra, e'l Polo Annullar può. Per saluar l'humane Vite Da gli ardor de l'Empia Dite Si vesti d'humanità, Che morendo la sua morte Le Stigie porte

Chiuder

Н

Rime Sacre

170 Chiuder farà. Lascia il Soglio de le Stelle Per dar vita ad Isdraelle Sù vil legno il pio Giesù.

Ma vuol pria, che la sua gloria Bella memoria

Mostri quaggiù.

Testo. Mentre al Nume humanato Discioglieua così laudi canore

L'Angelica armonia di Choro alato, l'Ebreo legislatore,

Che per l'onda diuisa il popol fido Trasse a sicuro lido.

El'ardente Profeta,

' Che a la stellata meta

Per via di foco in vn momento ascese, Soura il monte beato apparsi a vn lampo,

Mossero in questi accenti A gli honor di Giesù le lingue accese.

Moise, Elia. Gloria a Dio, che da le Sfere E disceso nel mondo misero

Per fuelar con le fue piaghe Gli aspri Euenti,

Ch'a le Genti

Nostre labra presaghe ogni hor promisero.

Moise . Incredula Isdraelle , E Giesù non adori?

Forle a gli Ori effeminati Dando ancor fumi odorati

Con ricca Idolatria tenti le Stelle? Deh con pensier più saggi

Coci ai Diuini inuiti Et ai douuti homaggi

Sciolga l'anima tua passi contriti.

Si malcauta farai,

Che darai,

Del Marchese Santinelli. Hor, che nel mondo il Paradiso hà Sede, A Profetiche voci incerta Fede? Elia . Mira , come sfauilla Soura Trono di gloria il fommo Iddio D'eternità tranquilla. Questa in Terra Sol diferra Per accenderti in mente il bel disso D'adorare in tre lumi vnito vn lume Et in tre Numi vn Nume. Dunque a che neghittofa Segui a dormir nel sen de i tuoi perigli? A i diuini configli Dal fonno dele colpe homai fuegliati Più diuoti pensieri, Sprona in noui sentieri. Per la meta del Ciel gli anni cangiati : Sì mal cauta farai , Che darai, Hor che nel mondo il Paradiso hà Sede, A Profetiche voci incerta Fede? Moise, Elia. Quando il Rege onnipotente, Che le Stelle hà fotto il piè, Trà gli horror di cieca mente Manda mai lampo di fe, Nol trascuri in quell'istante, Che l'inuita a sperar l'eternità, Che, se'l trascura Per fua fuentura , Tosto incostante Ei resta spento. Mifera humanità!

Perde l'Eternità per vn momento.
Tefo. In fi nobil tenore
I Profeti accrefeano al Trono eterno
Armonico fplendore,
H 2 O

Quan

Rime Sacre 173 Quando Pietro, c'hauea Per contemplar Giesù l'alma nel ciglio, Tratto fuor di se stesso Per celeste riflesso, Fè volar verso Dio questo consiglio, Pietro Se'l mondo rapace Dà beni, che fuggono Con passo fallace Al volger d'yn dì. Signor restiam quì . Choro di Saui . Taci , o Pietro , che pensi ? Non s'acquista la gloria, Se non s'hà prima vittoria Con più lungo penar de proprijsensi. Taci, o Pietro, che pensi? Pietro . Le porpore , e gli ori Più gli Animi accesero, Che gli aspri dolori, Che vn petto foffri. Signor restiam quì. Choro di Saui . Taci, o pietro, t'inganni:

Non giunge a goder Dio Chi nemico al suo disio Non imprime nel mondo ombre d'affanni.

Taci, o Pietro, t'inganni.

Fine della prima Parte.

## SECONDA PARTE.

Testo.

Oura del Monte Emulator del Cielo Tacque di Pietro appena
Il Configliero Zelo,
Che in vn momento apparue
A nafconder Giesù Nube Serena.
A l'Ecclife improuifa
De i Seguaci di Christo ecco vacilla
Sù la cieca pipilla
Per attonito duol l'alma smarrita.
Ma di voce improuifa

Vn tuono di Spauento all'hor s'ydì, Che à la Turba atterrita Gli Oracoli di Dio sciosse così.

Padre ) Sù l'Orrecchie, ò Mortali, il cor portate: Eterno) Ne'Sprezzate del Ciel le gratie immense:

Questi , Questi è'l mio Figlio , De l'immortal mia Mente Onnipotente Verbo , Eterna Prole , Che pria , ch'ardesse il Sole Di Splendori indetessi , e pria, che'l Nulla Marauiglioso piè fosse del Mondo , Entro pouera Culla

Entro pouera Culla
In terra il detinai Parto giocondo
Di Vergine gradita
Questi è del mio Intelletto
L'Increato Concetto,
Ch'ad aprirui quassù L'Eterce porte,
Per cui si passa a gloriosa Vita,
L'hò mandato fra voi

A riceuer da voi misera morte.

Che

Rime Sacrb Che poteua io darui più? Seconcello

V'hò me flesso In Giesù!

Che poteua io darui più?

Tefto . Questa voce maestofa, Al cui terribil suono

Sù i cardini del Polo il Ciel tremò . E'l Sol fermoffi , e s'atterì l'Abiffo ,

Fulmine fû, non tuonò,

Che i seguaci di Christo in men d'vn lampo Sbigottiti atterò.

Choro di Sauj . Destati Pietro, e senti .

Tù , che de l'Etra amante In così bella gloria eterna vita

Chiedeui a l'alma ardita, Vedi, come a vn istante

Ne la gloria medesina ancor pauenti. Destati Pietro, e senti.

Di timorofo gelo

Sai perche t'arde in sen l'anima essangue? Perche in pene non langue, Se pauenta anche in Cielo Chi non vi giunge a forza di tormentl,

Destati Pietro, e senti.

Tefto. Vn fonno di timore I Serui di Giesù dormiano ancora, Quandó ei trattofi fuora

De la Nabe, che sparue in vn baleno, Sciolse a tai detti il freno. Christo. Sù, non dormite più, non più temete.

E che vil core Chiudete in petto, Se nel diletta

Anche hà timore?

E qual fatal paura

Che la bella ventura Per timido duolo Tra la gloria maggior tuffafte in Lethe? Sù non dormite più, non più temete, Choro di Sauÿ . E fia che vi destiate Senza temer, che in pianti il cor si stempre Hor che priui voi siete Di contemplar ne la fua gloria Iddio ! E vn'interno disso Non vi configlia in fogno a dormir fempre? E che? forse credete Aprendo gli occhi al giorno Vagheggiar più trà voi siderei campi, Gioie infinite, immensità di lampi. Ah, che folo horridi fiumi, Ah , che fol ruuidi fassi S'offriranno a i vostri lumi, Sosteranno i vostri passi, Che poco anzi premean Soglie stellate? E fia che vi delliate Senza temer, che i pianti il cor si stempre? Hor che priui voi siete Di contemplar ne la fua gloria Iddio? E vn'interno dilio Non vi configlia in fogno a dormir fempre? Testo. E ben correr douea Per le viscere a lor simil timore, S'aperti gli occhi, e ricercando intorno Inuan l'aureo foggiorno, In cui godeano l'hore Piene di eternità, con questi accenti Dier linguaa i lor tormenti . Apostoli. E doue è l'Abisso d's luce. Che fiffo Sù le tempie à Dio splendea? Che

Del Marchese Santinelli.

A la voce di Dio vi stese al suolo.

175

Rime Sacre 176 Che di gloria ci pascea, Mentre à bearci il core Nel volto al Redentore Era de nostri sguardi, e meta, e Duce? E doue è l'Abillo di luce? Ah fparì Nostra Sorte in si breue hora? - Dunque vnì sue forze il Fato Per donare à nostra fede Momentanea mercede, Che sul monte beato Non più ratta apparì, che sparue ancora? Miferi! vn folo instante Sarà bastante A prinarci di gloria all'hor, che à Dio

A prinarci di gloria all'hor, che à Dio Fulgida Eternità ful crin riluce? E doue è l'Abisso di luce?

Testo. Con più lunghe querele Seguian gli addolorati

A stillar per le ciglia il Core in pianti, Se consolati

Non gli rendea Giesù, mentre, che affile In lor le luci, e diffe.

Christo . Tacete , che ancora

Non è giunta l'hora , In cui vi chiami a gioia eterna il Cielo .

Pria di giungere al vero Monte

De la gloria per quante Rupi Calcherete mille erti Dirupi, In cui l'Alba non apre Orizonte.

Indefesio siagello di pene Apprirauni il Sentiero de gli Astri.

Appriraum in Sentero de gri Am Sono varchi a la gloria i difaftri, Se costante vn Cor gli sostiene. Se vedeste, quanto ella sia bella,

Non fuggite la via d'acquastarla,

E fra-

Del Marchese Santinelli. E fratanto, che a meritarla Viuerete sotto aspra stella, Ciò, che ammiraste, Celate ogni hora,

Celate ogni hora, Finche per vostra forte A scherno di morte

Impaffibil mi mostri in mortal Velo

Tacete, che ancora
Non è giunta l'hora,
In cui vi chiami à gioia eterna il Cield
Choro di ) Se'l filentio indice al labro,
Sauij. ) E la Speme in core auuiua
Hoggi'l Dio, ch'è di noi Fabro,

Imparate egri Mortali, Che per segreta speme al Ciel s'arriua. A l'orrecchie immortali

A l'orrecchie immortali Per distinguere'l merto è più loquace D'yna lingua, che parla vn cor sehe tace.

(E43) (E43)

177



# PENTIMENTO.

#### ORATORIO.

Tefto . Nathan . Dauide. Demonio . Angelo . Choro di Sauj.

🖊 Auide, i l pio Guerriero , (glio; Tefto. Che de l'empio Golia spense l'orgo-Quel, che Iddio ne la Selua elesse al Soglio; Quel, che a regger l'Impero Dal gouernar la Greggia, Vnto Rè di Sionne entro la Reggia.

Aspersi d'oblio Gli andati disagi In grembo de gli Agi Scordauasi Iddio,

Fatto fua legge vn femminil trastullo. Dauide più non era, era yn Saullo.

Non solla Consorte Rapisce ad Vria

Ma vuol, ch'egli sia Spofato a la morte:

More Vria, Berfabea vine Regina: Dauide non più Rè, Schiauo la inchina.

Il Ciel però, che veglia, Mentre ei sen dorme a tante colpe atroci, Manda il faggio Nathan, che lo rifueglia

Dal

Del Marchese Santinelli.

Dal Lethargo infedel con queste voci. Nathan. Signore vna fol Agna

Era la Greggia tutta, era l'Armamento D'vn mendico Pastor. Questa compagna

Era di lui nel folitario Tetto,

Questa al misero petto

Porgea col latte suo parco alimento, E co'i velli tosati

Lo difendea da gli Aquilon gelati.

Ma, che prò? Gli è stata rapita

E l'Agna, e la vita.

Vn Ricco così

Di Greggie, e d'Armenti,

Che tutte le Genti

Del gran Regno, che reggi, ei nutrir può,

La rapì , l'inuolò. Testo. A i profetici detti ,

Per l'vcciso Pastore Per la rapita Agnella

Dauide accende il core

Di generosi affetti Contro il ladro homicida, e si fauella .

Dauid. Vina Dio, che a questo Empio,

Che al mifero mendico

Tolse l'Agna, e la vita, io non perdono.

Vuò, che m'habbia nemico,

Vuò, che appiè del mio Throno

Paghi la morte altrui col proprio Scempio Dou'e? Chi fù? doue è

L'indegno Rattore, L'iniquo Vecifore?

Son Giudice, e Rè.

Dou'e? Chi fn! Dou'e?

Testo. Il saggio vecchio all'hora

Che a tal varco attendea Dauide irato

.

180 Rime Sacre L'austero Ciglio alzato Prima al Ciel, poscia a lui, così trafisse La Sinderisi regia all'hor, che disse." Nathan. Se del perfido Eccesso

Cerchi il Reo disleal, cerca in te stesso. Trouerai ben'in tè l'Empietà Che si merta lo sdegno immortal Già sù l'Arco Diuino è lo stral,

Già s'auuenta a la tua reità.

Tù fei l'Empio, che l'Agna rapì, Tù quel Reo , che il Pastor trucido : Il gran Dio, che a l'Impero t'alzò, Ti condanna al Supplitio così.

Berfabea, che spolata hoggi hai tù, E' quell'Agna rapita da tè .

Ed Vria, cui mancasti di Fè, E'l Paffor, che suenato poi su . Le Stelle

Rubelle

Ti pioueran perciò lethee suenture. Le mogli,

- Che accogli

Sù gli occhi tuoi ti diueran spergiure.

Testo. Tacque Nathan appena, Che a Dauide atterrito

Per l'ydita minaccia S'impallidì la faccia,

Palpito per gran pena il cor pentito:

Quindi corso a la Cetra,

Che al diletto Ideal le gratie impetra, In si mesti lamenti

Fe pianger sù le corde il Pentimento.

Danid. Habbi, o Dio, di me pietà

Tù, che in Essenza Somma Clemenza

Ti pieghia solleuar l'humanità.

Habbi,

Habbi, o Dio, di me pietà.

Secondo l'vío

De gl'infiniti tuoi compatimenti , De le perfidie mie l'orme cancella : Anzi in Torrenti

Di gratie diffuso

Laua da i falli suoi l'alma rubella. Mondami il core immondo,

Che al mio pianto

Non mi yanto

Senza i perdoni tuoi di farlo mondo.

Senza te ben'io conosco

O' ful Throno, ò dentro il Bosco

Il mio stesso peccato hò contra sempre. Ah se a te solo peccai,

Se in tua faccia comisi ogni male

Non ti spiaccia, che sotto i tuoi rai Al tuo giuditio porti il mio natale,

Perche l'esser nato

In peccato,

Frà le piu laidi iniquità d'yn letto Muoua a i follieui miei la tua Bontà .

Habbi, o Dio di me pietà &c. Test. Sù l'Harpa Hebrea

Cosi doleasi il Regnator Proseta, Quando in sì bel camino,

Perch'ei non gionga a l'anhelata meta Del perdono Diuino

L'Auuersario de l'Alme a lui dicea .

Pemonio. Che gran misfatto Dauide hai fatto,

Che tanto piagni? Hai tù spogliato Con destra auara 182 Rime Sacre

Il Sacro Tempio, Che sì ti lagni? Hai fatto Scempio De Sacerdoti Fin foura l'Ara Che sì t'affanni? T'inganni, t'inganni Con tanto, dolore: Peccati d'Amore Delitti fono Di facile perdono

Hoggi quaggiù. Dauide asciuga i rai, non pianger più.

Testo. A la sagace Frode

Che il tartareo Nemico imprimer tentà In mente a lui per generoso Zelo, L'Angelico Custode,

Che al Dauidico pianto apriua il Cielo, La Speranza infernal così spauenta.

Angelo. A che vieni , e che prefumi

Ombraria, spirto perduto. Torna pur ne i ciechi Fumi Ad arder con Pluto.

E' vana ogni proua, L'Inganno non gioua

Con vn cor, che sia pentito.

Torna, o Mostro immortal, torna a Cocito. Tefto. Mentre in tal guifa altercano fra loro

L'Habitator di Stige, Il Cittadin de l'Etra Dauide più s'afflige, E fà del suo martoro

Più rifuonar la rauueduta Cetra. Danide. Tù del vero eterno Amante

Mi scopritti arcani occulti: Tù, che Scopo

Sempre

Sempre sei de i miei singulti

Sù l'alma costante

Fà , che gratie distilli il verde Hisopo . Poi, che monda haurà questa Alma

D'opre ree tua man Dinina

Vie più bianco

Io farò di neue alpina

E in placida Calma

Feileggierà l'humiliato fianco.

Il tuo Ciglio onnipotente

Vecchi falli in me non troui.

Tù , che spegni

Nostre colpe, e'l cor rinoui

Vn core innocente

In me tù crea per ammorzar tuoi sdegni.

Nel mar tempeltofo

Del Mondo bugiardo,

Se di vista mi lasci, io resto absorto.

Il volto amorofo,

Il placido guardo,

Se da me tu non togli, io corro in Porto. Tù mi torna ogni conforto,

Polo mio, Luce mia, mia verità,

Habbi, o Dio, di me pietà:

Tù che in Essenza

Somma Clemenza

Ti pieghi a folleuar l'humanità.

Habbi, o Dio, di me pietà

Testo. Ma lo Spirto d'Auerno Al penitente duol non si fgomenta.

Torna ardito e ritenta

Del contrito campion vincer l'interno.

L'Angel però, che a costudirlo attende Da gli aslalti il difende,

Quindi fra loro vdissi

Per trionfo de i Cieli affiftenti.

184 Rime Sacre

Per vergogna di vinti Abissi Memorabil contrasto inquesti accenti.

Angelo. Spirto dannato
Al centro ptofondo,

Demonio . Angelo alato

Del lucido Mondo.

Angelo. Che vuoi?

Demonio. Che voglio.

Angelo. Dauide più non t'ode.

Demonio . Il fuo cordoglio

Non fà, c'huomo non sia.

'Angel Ben che vuoi dire? (lire-Dem. Ch'è, mentre anch'è Mortal, pronto a fal-

Angel, O quanto è vana La tua speranza!

> In spoglia humana Alma pentita,

Per conservarsi a Dio, tutta è costanza.

Dem. O quanto è incerta

La tua baldanza!

Ne i lussi esperta

Alma lasciata Per non serbarsi a Dio, tutta è incostanza.

Angel. Menti, che non arriua

In penitente core

Forza infernale a trionfar qualsù .

Dem. Mentirò, s'hora ei muore,

Angel Mentirai , benche viua ,

Dem. Non sò

Angel. Taci, non più Vanne

Dem. Cedo, mi subbisto:

Nulla val contro il Cielo Arte di Abiflo

Testo Il Regio Cantore

Così feguiua intanto Nel fuo dolore a lagrimar col canto.

Dauid.

Del Marchese Santinelli. David. Io le vie, che al Ciel conducono

A gl'Iniqui additerò E in quei rai, che in te rilucono

Arder Hostie votine io gli vedrò.

Da mano homicida Deh saluami, o Dio;

Su'l labro il cor mio Ne la Giustitia tua lieto confida.

Ah che , se m'apri tù queste mie labra , La bocca mia de le tue laudi è Fabra.

Se'l volessi, a suon di Cethere

Offrirei Vittime a te. Ma non ami tù , che a l'Ethere

Holocausti d'Armenti er ga yna Fè.

Vn core pentito,

Vn Alma dolente, Humil, penitente

E'l Sacrificio solo a te gradito.

Così nel suo fauor senza Ori, e gemme Vegga alzata Sion Gierusalemme

All'hor fi, che foura l'Afe

Di Greggie innocenti

D'intieri Armenti il Sacrificio haurai.

All'hor gradirai

Suenate a l'Altare Quante Vittime può dare

Del denoto Isdrael la Fedeltà.

Habbi, o Dio, di me pietà.

Tù, che in essenza Somma.Clemenza

Ti pieghi a folleuar l'Humanità. Habbi, o Dio, di me pietà.

Tefto. Alfin di questo duolo

S'vdì dal Polo

Tuonar voce Diuina in questo suono: " Sorgi Dauide, sorgi, io ti perdono.

Choro di Sani. Peccator, che in colpa graue Inuecchiati habbia i fuoi giorni, Torni, torni In fe fteffo, e sù la Naue Di Penitenza a Dio chieda conforto. Fra tempeste Funcste, Se torna a Dio, più non rimane absorto. A vn core risorto Al Cielo co l'alma In mar d'affanni ogni tempesta è calma, In mar d'affanni il pentimento è l'orto

Fine dell'Oratorio

#### Nel Natale di N.S.

Hi mi rapifce? chi? A mirare in baflo Ouile Veftir Dio la Spoglia vile Di caduca Humanità? L'Humiltà.

Questa fin può trar del Cielo Quel che terra , e Ciel creò; Ed auuolta in rozo velo Tra le Stelle ascender può. Lungi , lungi , da noi gonfio disso. Sol l'Humiltà può solleuarci in Dio

Chi mi allontana? Chi?
Dal mirar tra sterpi, e paglie
Ilgran Dio delle battaglie
Ostentar la nuditâ?
L'Empietà.

Questa fino in Ciel condusse La Superbia a far da Rè, E in Jucisero s'indusse Di tradire a Dio la sè Lungi lungi da noi tiranno orgoglio Sol l'Empietà nel precipitio ha Soglio. Kime Sacre

# L A C R O C E

Testo. Angelo. S. Macario. Ministro Inferma.

Teste. E Ra la notte homai Del suo curno camin presso la meta E già l'ombra più cheta S'vnia co i primi rai del Sol vicino, Quando la regia Donna, Genetrice famofa Di quel Gran Costantino, Che per Cesarea insegna alzò la Croce Daua spazio al pensiero, e al fianco posa. Edeccoil Tetto Augusto ardere intorno D'vn'improuiso giorno, Mentre a l'alma suegliata Angel lucente Con queste voci illuminò la mente. Angelo . Ed ancor tù dormi , e Sogni Itrofei del tuo gran Figlio? Nè con emolo configlio Ad imitarlo, a superarlo agogni à Ei , che fù vittoriolo

Ei, che si vittorioso
Nel gran Segno de la Croce
Non ti chiama ad alta voce
A rinuenir si gran mistero ascoso?
Suegliati, e'l piè veloce
Corra à Gerufalemme,

La doue si ferra Sotterra Vn Eritreo di Gemme Nel nudo Legno, Che sostegno Fù d'yn Dio, Che in lui morio, Del Marchese Santinelli . 189 Ed hoggi fia de l'huom vital conforto,

Legno, che in mar d'affanni è Naue, e Po:to.

Testo . Diste , e dentro il suo Lume

L'Angelo si racchiuse, e ratto sparue De l'attonnita Donna a i rai suegliati.

Non Fantasine non Larue

Stimal'annuntio, e a l'odiose piume Tolta, in tai detti ad esseguir s'appressa Ciò, che intese dormendo hora, ch'è dessa.

S. Helena. O mio Dio si gran mercede

Siconcede

A vna tua pouera Ancella?

Viua Fede Che in me ferui, ah tù fei quella.

Che mi impetri quaggiù tanto Thesoro.

Porpore, ed agi

Throni, e Palagi

Ne la Croce traslati, io folo adoro. Testo. Helena si dicendo, in via si pose,

Nè ristette vn momento

Per turbine, ò per vento

Fin, che a Gierusalemme ella non giunse. Ed, oh qual gioia immensa al core aggiunse,

Quando in cima al Caluario Col pio Pastor Macario,

Fatto atterrare il Simulacro immondo

D'yna Venere eretta,

Iscauò dal profondo

Di quel facro Terren la Croce eletta
Per Throno luo dal Redentor del Mondo.

Ma perche questa

Vnita trouossi Ad altre due Croci, Sospesa ella resta,

E in simili voci

Per consiglio a Macario all'hor voltossi.

Rime Sacre S, Helena . Padre , Padre di queste trè Quale mai la Croce sara ,

Che Feretro al mio Christo sù? Se diuario fra queste non v'è,

Che mostri la verità,

Quale adoro io? quale adorar vuoi Tù?

Testo. Non rispose il Santo huomo a questi detti

Ma genufleffo al Suolo

Alzò la mente al Polo, E in holocausto a Dio vuotò gli assetti:

Quindi pieno di Zelo

Sorfe da terra e a la confusa Augusta Così parlò, quasi rapito in Cielo.

S.Mac ario Sù sù Igombrino

I dubij pauidi : Timori grauidi

Non più ne adombrino

Sù membra distrutte

Da male Mortale

Di Femina inferma Si pronino tutte.

Di Christo la Croce

Fia quella, Che fuella

Al tocco primiero

Il morbo più atroce. Testo. Al prouido pensiero Tutte le Turbe astanti

All'hor dier fiato a gli Echi Di quei sacrati Spechi

Con applauso concorde in questi Canti.

Choro . Si gioite Mortalisì sì . Questa Pianta gloriosa

Oue pola

. Sempre fia,

Che

Del Marchefe Santinelli.

Che a noi dia
Vitale aita.
Iddio stabili
Nel Feretro di Christo al'huom la vita.
Si gioite Mortali Sì, sì.

Fine della Prima Parte.



## PARTE SECONDAL

Testo. I Ministri Assistenti Al cenno del Pastor recano intanto Senza Effigie di Donna yn Fascio d'Ossa Chauea fol viuo il pianto in rai languenti. Parea quel Sen spolpato, Quel pallido sembiante Vn Rifiuto di Fossa, Vn Residuo di Tomba, Vna Morte spirante Entro putrida pelle i fiati estremi. O mortal fortunato, Che ne tuoi mali in Dio fondi le spemi, Che più vuoi ? che più temi ? Tocca il corpo sformato De la misera Inferma il pio Pastore Con la Croce, che fuore Traffe al giorno primiera, E' 'l Corpo moribondo è pur, qual'era Con la leconda riede A ritentar la Sorte, E la feconda ancor riesce vana . Al fin pieno di fede La terza impugna, è a quella viua Morte Tocca le membra inferme, e le rifana. In yn baleno

Quel petto scarnato
Si vide esser Seno
D'vn volto rosato.
In vn'istante
Quegli occhi languenti
Su lieto sembiante
Si vider ridenti

Corfe-

Corlero tutti all'hora Con l'Inferma riforta Al Sacro pie de la Scoperta Croce, Econ alterna voce

Così parla Ciascun, mentre l'adora

Tutti. Croce , Sacro Tormento

Del buon Giesù, Che Fondamento D'ogni nostro ristoro Ten stai quaggiù.

Eccominchino, o Croce, eccot'adoro.

S.Macario . In te Pianta Trionfale

De l'humana falute il fior verdeggia.

A questa ombra, ch'è vitale La mia Greggia

Innocente viurà l'Età de l'oro.

Ecco m'inchino, o Croce, ecco t'adoro.

L'Inferma. Ecco m'inchino, ò Croce, ecco t'adoro. La mia vita

Già finita

Di filar da Sorda Cloto, E tuo dono, ed è mio voto; Dono tuo, che per te viuo, Voto mio, che per te folo non moro.

Ecco m'inchino, o Croce, ecco t'adoro. Ministro Ecco m'inchino, o Croce ecco t'adoro Questo Seno il tuo Tronco mi tocchi,

Che per core vna pietra nafconde. N'viciranno di pianto tante onde, Che al tuo piè lagrimando, questi occhi Farò Specchi di gloria al mio martoro.

Ecco minchino, o Croce, ecco t'adoro. S. Helena. Ecco m'inchino, o Croce, ecco t'adoro

I miei Sensi crocesissi
Per le piaghe del mio Redentore

Sempre in tè staranno affissi

Fin,

Fin, che in te spiri l'alma il mio core.

In baci di sede
Quest'anima voglio
Spirarti sul piede
Abhorro ogni Soglio,
Ristiuto ogni Regno,
Di gemme mi spoglio.
E sol te nudo Legno hò per Thesoro
Ecco m'inchino, o Groce, ecco t'adoro

Ecco m'inchino, o Croce, ecco Tutti. Croce Sacro Tormento Del buon Giesù, Che Fondamento D'ogni nostro ristoro

Ten stai quaggiù , Ecco m'inchino , o Croce , ecco t'adoro .

Fine Well Oratorio

ক্ষাৰ্কে ক্ষাৰ্কে ক্ষাৰ্ক্তাৰ্ক ক্ষাৰ্ক্তা ক্ষাৰক্ষা ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰা ক্ষেত্ৰা ক্ষাৰ্ক্তা ক্ষাৰক্ষাৰক ক্ষাৰ্ক ক্ষেত্ৰা ক্ষাৰক্ষাৰ্ক্ত

# APASSIONE

### ORATORIO

'esto . Madalena . Maria Vergine . S. Pietto . Gioseppe d' Arimatia : Giuda . Echo .

efto. Ia confumato hauea
Il Deicidio indegno
Del bnon Giesù la feritade Hebra,
All'hor, che Madalena
Agitata, e fconuolta
Col guardo al Ciel riuolta
Fè parlar quelta pena.
Ladalena. Non fei più Dio d'Ifdraelle
Forfe il Dio de le Vendette?

Ch'otiofe ancor le Stelle Stanno in Ciel fenza Saette?

Sol per trenta denari

Con yn bacio sleal l'infame Giuda Hà dato in man de i Farisei crudeli Il Monarca de i Cieli?

Si gran Theforo a si vil prezzo? ahi cruda Più de gli sressi Acciari,

Che gli hanno aperto il fianco Alma d'Auerno. Lo bacio il piede a Christo, Ed yn perdon ne acquisto.

Ed vn perdon ne acquisto, Tù gli baci la bocca,

E ne meriti, oh Dio! tutto vn'Inferno. Deh, se im nonda auaritia il cor ti tocca,

2 Cedi

Del Marchese Santinelli . Maria Vergine Ahi Madalena , ahi quanto

A ragion ti quereli,
Che al lacerato fianco

Del mio Figlio trafitto Non si mouean pur anco

O' a rauiuarlo, ò a vendicarlo i Cieli? Padre tù che in Egitto

Da gli Herodi il saluasti, Hoggi perche lasciasti

Scopo innocente a la perfidia Hebrea? Io folo mi credea

Conficcata in vn Legno Sù le Mani a Giesù

La vendetta quaggiù non la Pietà.

Ahi ! fatto infaulto fegno Di plebea ferità

Da Patibolo indegno

Pende quel da cui pende il Mondo tutto

Anche Oggetto di Lutto al'empietà . Madalena . Lafsa! che a dare aita

Al tuo Figlio, al mio Christo

Veggo il Cielo sprouisto D'influenza di Vita

Sorda a tue voci è l'Etra,

E'l Mondo a danni suoi, tutto è di Pietra .

Madrigale)Di pietra è la Colonua Del Testi)A cui legato sù ,

imicato) Son gli Empi, che'l lagar di pietra anch'-Di pietra sei pur tù , pietra sono io. (Essi,

Pietra Ella per natura Pietra quei per durezza,

Pietra tù per fortezza , io per Sciagura . Marsa Vergine Ma le di pietra siamo

Piangiamo homai, piangiamo

Sì funesto Destin . Soglion souente

Dure pietre stillare onda corrente.

Marka

198 Rime Sacre Maria Vergine) Sì, sì, sì, piangali pure, Madalena a 2) E le lagrime sian tante

Quante
Furon l'aspre punture,
Che a le Tempie Dinine

La Corona di Spine infanguinò. Ma che prò?

A sfogar si gran dolore Poco è'l pianto, se nel pianto Non sen và disfatto il core,

Che d'infolito duol folo hà desso. Si pienge vn Dio.

Sì, sì, sì perenni fiumi Sgorghin fuor de le pupille,

E le Stelle, Ch'ysciran da i mesti lumi,

Formino al corpo essangue . Vn lauaero di Sangue in questo di .

Và così.
Quel dolor, che in pianto viato

Sirifolue , ha poca pena : Siasi il pianto insanguinato Da vn martir , che distempri hora il cor mio

Si piange vn Dio.

Testo. Mentre Maria con Madalena a gara

Sfogaua il suo Martire

Ecco Pietro venire

A crescer col suo dual le pene atroci De le due Sconsolate in queste voci

Pietro. Il numero perfetto Da piangere Giesù Senza Pietro non è Io, che'l negai quaggiù

Tre volte a vn feruil detto
Per mio Maestro e Rè
Lo pian ser deggio

Io pianger deggio, ò procurar, che laui PeniDel Marchese Santinelli .

Penitente dolor colpe si graui. Maria Vergine. Ahi del morto mio Figlio Apostolo gradito,

Tù col pianto contrito, C'hoggi versi dal Ciglio

Maria Verg.)Tiritogli a le colpe, e torni a Dio

Madalena a 3 Pietro) Ma frà noi più non torna Il Figliomio

Il Signor mio.

Pietro. O miseria infinita

Se l'immenso dolore,

Che ne suiscera il core Per non vnirci a lui, ci tiene in vita.

Anima mia pentita

Maria Vergine) Del tuo fallir, ben tù ritorni a Dio

Madalena Pietro a 3) Ma fra noi più non torna Il Figlio mio. Il Signor mio.

Testo. In tal guisa piangea l'acerba ecclisse

Del Redentor l'inconfolabil Trino Di queste Anime afflitte all'hor, che giunto Il Santo Heroe d'Arimatia sì disse.

Gioseppe Sacra Vergine, e Madre,

Sola e'etta a calcar l'horribil Testa. Del Serpente infernal con franco piede, Ah non sia, ver, che de l'eterno Padre

Tù non t'acqueti al gran voler ? si vesta Homai tua viua Fede

De l'vfata Virtù, nè più trionfi De la ragion l'affetto

Sù non si lasci al maggior huopo il petto Colmo di duol , che ne souerchi l'alma.

Andiam ful monte atroce, E da l'infausta Croce

Del mio Nume humanato Ratti flacchiam la lacerata Salma.

Pilato, il fier Pilato
Permette a i prieghi miei questa Ventura
Di dargii Sepoltura.

Maria Vergine Gioleppe, o del mio Figlio Amico Viuo Elsempio di fede (pio,

Ne la morte d'vn Dio, E qualunque mercede

Che siritrahe da vn Mostro

Sorte immortal ne l'Infortunio nostro.

Andiam, che non si penta

D'essersi al fin mostrato Vna fol volta humano, andiam, che questo

Dar Sepolcro pietoso a vn Dio suenato Non è poco consuso in tanta pena.

Seguimi Mada!ena Madalena . B impatiente

Ti feguo, anzi accompagno Vergine sconsolata i passi tuoi,

Ma tu Pietro di noi

In questo víficio pio non sei compagno?
Pietro. Nobile Donna, e vuoi

Che vn Reo di tanto error, come son io,

C'hò negato il mio Dio

Habbia anche ardir di comparirgli à canto. Pria che le colpe mie non purghi il pianto.

Maria Verg. Se con feruido defio Madalena Pietà chiede Anima errante Gioseppe

Vn fospir solo è bastante

A riporla in grembo à Dic. Gioseppe. Vna lagrima sol d'Alma pentita

Laua colpa infinita

Madal. Se yn Pentimento al Ciel chiede perdono Fulmini in Ciel non fono.

Mar. Verg. Quando si pente vn cor del suo fallire In Dio mancano l'ire.

Maria

Maria Vergine) Vieni pur, vieni alla Croce
Madalena) Abacciar quel corpo essangue,
Cioseppe)

Che a redimer col fuo fangue,
L'Huomo ingrato à morte è giunto.
Questo Dio, ch'hoggi è defunto
E che viuo hai tu negato
Torneratti à far beato
S'haurai baci, e non più voce
Vieni pur, vieni à la Croce.
\*\*Ete voi, che il ma vilegre

Pietro Ite voi, che il mio vil core
Non hà lumi per mirare,
S'hebbe lingua per negare
Il mio Dio benefattore:
Ite voi, che fenza errore
L'adorafte

Accompagnaste, Con vn cor, che non mai lasciossi frangere, Ite à baciarlo voi, ch'io resto à piangere,

Fine della prima Parte.

itn

### PARTE SECONDA

Tefto. Poiche folorim se L'addolorato Pietro Se mai può dirsi folo Vn core accompagnato Da inconsolabil duolo, Al Ciel lo sguardo alzato, Sospirò lagrimando, Lagrimò sospirando, e in questi accenti Die lingua à i suoi tormenti.

Pietro Ah mio Dio, che non merto

A l'empio fallir mio presto perdono.

Troppo t'offesi, e poche Le mie lagrime sono à tanto eccesso. Il ser Pulato istesso

Non hà fatto di più, Misero, ch'io Dei Carnesici Hebrei più reo son'anco,

Ch'io nel corti trafissi, essi nel sianco. Mio crocifisso Dio,

Mio crocifillo Dio, Di tù, se sur più crude, e più nociue

O' le mie negatiue, ò i loro Chiodi? Ech:odi Pietro. Ch'oda? e che forse, l'Inferno

Scatenato a miei guai, In veder fatt'huom l'Eterno

Confessir ciò, che negai? Ech: A Pietro. Chi sei tù? Chi sei che porti, Mentre piango il fallo rio,

Cosi flebili conforti
Al destin del dolor mio?

Al destin del dolor mio? Ech: io Pietro. Non sei già quel Dio, che offesi Tù, che vdendo i mici lamenti,

Con risposte si cortesi Hai pietà de miei tormenti?

Ech: Ment

Del Marchese Santinelli. 203 Pietro . Mentirò , c'hauere hor teco Si gran sorte il cor dispera. Ech.Spera Pietro. Sperarò, ma chi m'anuera Questa speme, e parla meco? Ech Eco Pietro . O Gran pietà di Dio! Perche nel core D'vn peccatore Si Reo, fi rio La speme del perdon mai non si estingua; Pur anche i sassi han lingua . Testo. Diceua ancor, mà fuora Vícì da rupe ignuda A far tacere i fuoi lamenti all'hera Con tai biestemme il disperato Giuda. Ginda . Spalancateui Abisti, eccoui vn mostro, M oftro più dispietato De le furie, che in voi forman l'Inferno. Traditor feelerato De gli Huomini , e di Dio perdon non spero Non lo merto, nol voglio Voglio fol chieggo folo à l'atro Auerno Il flagello più fiero Che mai possa inuentar lo sdegno vostro. Spalancateui Abiffi; eccoui vn mostro. Pietro Giuda nel fallo mio specchia il tuo guardo, Non difidar de la pietà d'vn Dio. Peccaiti, anch'io peccai Tù Sleale, io bugiardo Il vendesti, il negai, mà fe infinita E la clemenza fua ; certo è'l perdono

A vn'Anima pentita.

Ginda. Quelte Speranze fono
Per lo tuo pentimento:
It mio gran tradimento
Di perdon non è degno, e folo afpetta
Che à piombarmi nel fondo

6 Del

Rime Sacre

Del disperato mondo

Tutto il Cielo diuenti vna saetta.

Pietro. No non mai si disperi Alma, che prega

Da vn'humile preghiera Sù la destra immortal l'Ira si lega .

Così forte Guerriera hoggi t'insegno Vn prego folo in Dio vince ogni sdegno.

Giuda. Tù che confidi tanto

In vn prego, in vn'pianto,

Prega pur, piangi pur, ch'io far nol voglio, Pregherei:

Piangerei

Ma Dio fatto è di pietra al mio cordoglio.

Pietro. La difidenza tua lo fà di pietra Giuda. Difidenza non v'è doue è certezza

Pietro. Chi gli chiede pietà pieta de impetra.

Giuda. Non l'impetra al tradire Anima auuezza Pietro. Splendori più fissi

Del mondo stellato Rendete al mio fato

I lucidi Abissi.

Pietro io fon , che pentito avoi ritorno

Aprite il giorno . Giuda . Horrori più cupi

Del Mondo dannato Dal centro Spietato Scotete i dirupi

Giuda furia consorte hor corre à Dire

Le porte aprite.
Pietro. De l'Angelo e letto

In guardia al mio fianco Ritorni pur anco

Sereno l'aspetto

Pietro da voi Cieli implorati, è scorto

Siatemi pozto.
Giuda. Di Cerbero atroce

Che'

Che l'Adito ingembra Non s'oda fra l'ombra Più l'orrida voce Giuda fen corre à voi furia conforte Cedete o Porte.

Pietro) Non tentare) nò, milero indegno

La clemenza d'yn Dio, ch'hai tradito
Non sai tù, come è sempre infinito
Vgualmente à l'Amore, a lo sdegno?
Pietro Giuda) Che fai? ) nel bestemiare eterno?
Giuda) Pietro ) che sai? ) nel lagrimar di Zelo
Pietro. Penitente son io, ricorro al Cielo.
Giuda. Disperato son io corro à l'inferno.

Testo. Amica mano intanto

Ritolto al duro legno
Il Corpo di Giesù voto di fangue
Sotto gli occhi à Maria l'efpofe in terra
Muta, immobile efsangue
Per gran duol, fenza pianto
Parea ful figlio efinto
Vícito di fotterra
Vn rifiuto di Tomba

Così al viuo dipinto Ch'accertar non poteafi il ciglio accorto S'era morta la viua, ò viuo il morto. Ma poi che il fier martiro

Permile a gli occhi il pianto, al labro i detti Precorrendo vn fospiro

Che dal centro del cor l'alma divise ; Lagrimò questi afferti

Maria Vergine, Oh mio Figlio, oh mio Dio Così mi fei tù refo?

Figlio, foaue pefo Già del mio fen quan

Già del mio sen quando Bambin lattante Ti saluai da i Tiranni entro l'Egitto

Rime Sacre 206 Hora al mio cor trafitto

Infoffribil martire Per non esser bastante Di farmi anche morire.

Ah di che dure tempre hebbi io la vita, Se non m'yccide ancor doglia infinita!

Milera, che gli Herodi

Han giunto al fin questo Innocente, e come Reo di misfatto atroce

I'han conficato in Croce,

Funi, spine, Flagelli, e lancie, e chiodi Han fatto a gara in lacerarlo, ed hanno Tutto il bel corpo luo fatto vna piaga.

Laffa! io lo vedo, oh Dio!

Si coperto di sangue Che più non lo vedo io.

Ahi bocca vn tempo dolce, hor tanto amara,

Non perche abbondi Del fiel, c'hauesti

Da gli empi Hebrei,

Ma perche non rispondi a i pianti miei . Figlio, viscere mie, Figlio adorato

Tù taci, ahime, tu taci A i miei pianti, a i miei baci, ed io pur viuo?

l acero, fuifcerato Mi ritorni sù gli occhi, ed io non moro ? In fi crudel martiro

A morir non arriuo? ahi fiera forte! Perche io viua al dolor, viuo a la morte.

Tefto Qui ful lacero fianco Del crocifillo figlio

Cadde, e si venne manco. Ahi di che lutto. S'empiè la Turba spettatrice, e mella A vitta fi funesta.

Miraua a ciglio asciutto Per troppo duol si deplorabil scena

Del Marchese Santinelli.

Ma poi , che la gran pena Salse dal core a fauellar sul Ciglio. La mente alzata al Facitor del Sole

Pianse queste parole

Tutti . Pietà , Signor , pietà .

Spettacol più dolente Al guardoonnipotente

Per impetrar mercè Non v'è,

Non hà

La nostra Humanità Pietà, Signor, pietà.

Due del ) Non mari divisi

Per torre i Fedeli. Da i Faraon crudeli.

due alri) Non fonti improuisi

Da gli aridi Saffi

Che ne arrestino i passi.

Tutti ) Padre eterno de i Cieli in tanto duolo Ogni vital conforto

Per la madre isuenuta, e'l figlio morto Madalena) Ch'oue il guardo immortal diffonde Il Sepolero si fa stanza di vita. ( alta

Tutti . Pietà , Signor , pietà .

Spettacol più dolente Alciglio onnipotente Per impetrar mercè

Non v'è

Non hà

La nostra Humanità Pietà, Signor, pietà.

Fine delle Rime Sacre.

207







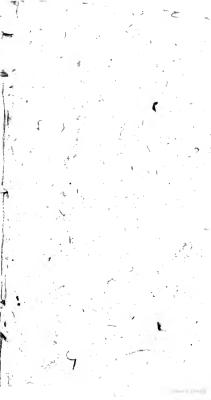

